

igle

EL TOU Eller Line JE 641.50 To the or in the state of the pogle

## ELOGI SACRI

DI

## EVASIO LEONE

TOMO PRIMO.

## ELOGI SACRI

DΙ

### EVASIO LEONE

CARMELITANO

CON

ANNOTAZIONI.

OTTAVA EDIZIONE

FIRENZE
PER VINCENZO BATELLI
MDCCCXXIII.



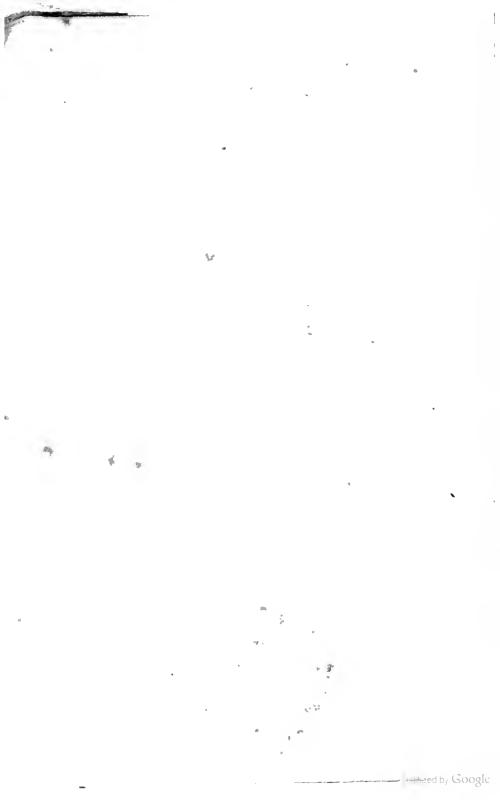

300



J. Cincentre de Mirte

#### /DI

## S. VINCENZO DE'PAOLI

FONDATORE

DELLA

# CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE E L O G I D U E



Si justi sunt, qui salvam faciunt patriam, utique injusti sunt qui relinquunt...
Injustus plane et impius est filius, qui periclitantem deserit matrem; mater enim quodammodo dulcis est patria, quae te genuit, quae te nutrivit...

D. Ambr. Enarr. 2. in Jon. cap. 4. tom. Op. 2.

## ELOGIO PRIMO

Patriottismo, nome illustre e pomposo, cui l'antichità pagana, siccome a divinità protettrice delle genti ardeva gl'incensi, a cui l'incredulità superba non isdegna piegar quella fronte, che non sa chinarsi ad una religione figlia del Cielo; a cui la calcolatrice politica consacrò le sue voglie, e prodigò i più magnifici encomj; patriottismo idolo del secolo XVIII, sei tu l'onore o l'infamia, la felicità od il flagello del genere umano? S'io lo contemplo, o signori, nei celebrati volumi de'saggi di Atene e di Roma, se nelle infiorate decla-

mazioni dei filosofanti dell'età nostra mi fo a considerarlo, io ravviso in lui l'inspirator delle azioni generose e grandi, la sorgente della floridezza delle civili società, la gloria dell'umanità sensibile e pensante, la felicità dell'universo. Ma se ripieno ancora di queste ridenti immagini il pensiero, alle storie mi volgo per ammirare del patriot-tismo i vantati effetti, quale tosto mi si affaccia orribile scena e miseranda! Io lo assaccia orribile scena e miseranda! Io Io veggo presso le incolte nazioni immergere un ferro omicida nel seno d'ogni straniero. In Isparta lo veggo nemico dei sensi medesimi, che natura ispirò; incrudelire in Atene a danno de'migliori cittadini, violare in Cartagine il santo diritto delle genti; ed in Roma, nella patriottica Roma, intimar lo ascolto con voci di sangue ai Cammilli, ai Cincinnati, ai Regoli, agli Scipioni di portar le armi e le conquiste, e con esse il terrore, le catene, le stragi sino all'estremità della terra, e di scannasino all'estremità della terra, e di scannare sull'altar della patria il genere umano. Che se, gli antichi abbandonando, io fisso ło sguardo negli esempli, che disonoreranno

l'età nostra in faccia all'età future, in vedendo per esso tra i cittadini di una nuova patria non pochi cangiati in tigri sitibonde di sangue; in vedendo su i teschi de'suoi stessi entusiastici ammiratori erranti la sicurezza, le virtù, le leggi, la religione; gelido raccapriccio mi ricerca tutte le vene, e inorridito e tremante, patriottismo, io ripeto allora, sei tu l'onore o l'infamia, la felicità od il flagello del genere umano?

A fronte di tanti orrori ammutolisce la politica dietro i suoi sogni delirante, freme confusa l'incredulità smascherata; ma le vicende di tutte le nazioni, ma i monumenti di tutti i secoli la voce da mille lati sollevando, nel patriottismo signoreggiato dalle passioni mi additano un feroce tiranno sovvertitore d'ogni diritto e d'ogni legge; nel patriottismo dalla morale e dalla religione guidato e scorto mi segnano il sostegno, la sicurezza, lo splendore dei regni, degl'imperi, delle repubbliche, dell'universo. Appena in fatti discese dal seno di Dio l'autore di una morale celeste,

appena Gesù Cristo (1), questo divino amico degli uomini comparve, che risonò per
la prima volta all'intollerante Giudeo, al
Greco superbo, al feroce Romano una
voce atterratrice dell'ambizione, dell'avarizia, della lussuria, della falsa gloria, che
avevano dal mondo bandite con la umanità e colla giustizia, pressochè tutte le
sociali virtù. (2) La prima volta allora l'umano lignaggio richiamato all'origine primitiva
imparò a riconoscersi figlio dello stesso Padre celeste; più non v'ebbe allora nè Greco, nè gentile, nè Scita, nè barbaro; ma
tutti da una legge (3) di tenera universale
fratellanza riuniti i popoli, più non formarono che una sola nazione, e una famiglia sola.

Empietà contumace, che cieca alla luce

(1) V. ANNOTAZ. I.

(2) V. Forster, De la perfection de la bienveillance, serm. III pag. 56, 57. Bergier etc.

(3) Ad Coloss. cap. 3, v. 11, Galat.

cap. 3. v. 28.

tized by Google

scintillante del vero, sorda alle testimonianze di tutte le genti e di tutte le età,
non sai in una religion, che detesti, riconoscere la sorgente divina di tanto benefizio, io potrei dirti colle parole, che la
verità trasse dalla penna di uno de' genj
da te più celebrati (4), che da questa religione di ogni altra più umana appresero i
mortali ad amarsi; che le società a più
solide basi appoggiate non barcollarono
più tra sì frequenti e sanguinose rivoluzioni; che il fanatismo estinto cedette il
luogo a più miti costumi; e le crudeltà
degli Egiziani, degli Ateniesi, e di Roma
più non si conobbero, se non nelle storie,
dalle quali furono trasmesse alla posterità
per eccitarne l'orrore. Aggiugner potrei,

(4) Emile tom. III. pag. 135. Nos gouvernemens modernes doivent incontestablement au christianisme leur plus solide autorité, et leurs révolutions moins fréquentes; il les a rendus moins sanguinaires; il a donné plus de douceur aux moeurs chrétiennes etc.

Ty Id Google

che l'umanità infranse per essa le servili catene, ond'era gravata, e surse a libertà sconosciuta; che per essa il circo, i temsconosciuta; che per essa il circo, i templi, i teatri più non bevvero il sangue degli uomini (5); che agl' infermi, ai poveri,
ai pellegrini furono per essa aperti pubblici asili di misericordia, istituzione ignota
all' asiatico lusso, ed alla magnificenza
romana; che il mondo cangiate le voglie e
costumi e leggi, maravigliossi di non più
ritrovare sè in sè stesso, ed il patriottismo
della carità del genera umano frante al dalla carità del genere umano frenato e: retto, riconciliossi allora la prima volta. con lui. Ma tutto ciò lasciando agli apolo-gisti della religione, in questa festiva celebrità, fra queste pompe devote, in que-sto faustissimo giorno, seguimi, io ti dirò, e vieni in un'esempio, di cui i padri nostri furono ammiratori e testimonj, vieni a vedere insiem raccolto quanto possa l'a-mor della patria e l'universale filantropia ispirata dalla religione. Un umile seguace del vangelo, un fervente ministro degli

#### (5) V. Bergier art. Christianisme.

altari, un uomo, che tu confini disdegnosamente nella classe degl'inutili egoisti (6), o dei misantropi feroci, Vincenzo de Paoli dalla carità cristiana acceso e divampante in tempi alla sua patria difficilissimi, costante, intrepido, infaticabile, misura con i suoi giorni i benefizi, che a lei ed a tutta l'umanità comparte. In una vita poco minor d'un secolo non vive un'ora sola per sè, e muore vittima del pubblico bene.

Nè qui sospettaste, o signori, che io con ingegnose partizioni, o con mendicati ornamenti tentassi di recare alle mie parole quella grandezza, che la sola verità può loro ispirare. Abbia ricorso ai prestigi dell' arte il prezzolato oratore, che debba a forza d'eloquenti menzogne crear l'eroe, ch' ei prende a celebrare. Io, richiamandovi, coltissimi ascoltatori, al pensiero ciò che i saggi di tutte le età affermarono, ciò che la sperienza di tutti i secoli ne dimostra, le due precipue sorgenti della pubblica felicità essere il buon costume e

<sup>(6)</sup>V. ANNOTAZ. II.

la tenera beneficenza dei cittadini, a tesservi m'accingo una semplice ed ignuda storia di alcune cose (e chi tutte ridirle potrebbe?) da Vincenzo de' Paoli operate per render migliore la sua patria ed il mondo, e fare e l'una e l'altro felice. Che se ne'detti miei scenderà sol qualche lampo della nativa dignità di tanto argomento, ardirò pur lusingarmi, che l'incolta orazion mia, siccome offirirà alla generosa vostra sofferenza un augusto obbietto, così formar potrà l'elogio insieme, e l'apologia del patriottismo consecrato dalla religione.

Se la calma delle famiglie, se la prosperità delle nazioni, se lo splendor degli stati non dipendesse dalla bontà de'costumi, se quel Dio, che da noi s'adora, non si curando, come la divinità d'Epicuro, delle umane virtù, nè dei vizj umani, oziosamente godesse una inerte e stupida quiete (7), egli sarebbe, o signori, inutile

<sup>(7)</sup> Tertull. contr. Valent. cap. 7.

impresa il tentare di rendere i nostri simili buoni e costumati. Ma i precetti dei filosofi, ma i codici dei legislatori, la voce della natura, l'autorità della religione, gli annali dell' universo, tutto cospira a dimostrare, che la floridezza o il decadimento d'ogni politica e civile istituzione va di passo uguale coll'impero, che vi tiene la virtù, o la corruttela. Un popolo che non rispetta i principj della morale, un popolo nel lusso e nei piaceri invischiato, avvezzandosi a scuotere il giogo della legge e del dovere, insensibilmente si avvezza ad amar la novità, al favor della quale egli spera di appagare i desiderj del suo cuore. Per una impercettibile, ma necessaria gradazione, dall' entusiasmo della novità egli è trascinato a quello del libertinaggio. Un popolo siffatto, come diceva Livio dei Romani, trovasi ridotto alla necessità funesta di non poter più soffrire nè i suoi vizj, nè i rimedj, che potrebbero guarirnelo (8). Ogni freno, che contenen-

(8) Ad haec tempora, quibus nec vitia

do ne'giusti limiti le passioni de' privati, produce l'ordine pubblico, incomincia allora a chiamarsi servitù. Incominciasi ad urtar di fronte una religione, che sgrida gli appetiti della corrotta natura, e, come conculcata la celeste potenza, è troppo agevol cosa l'oltraggiar la terrena, incominciasi a gridare al dispotismo de'regnanti, alla perfidia de' consiglieri, all' orgoglio dei grandi, alla voracità de' cortigiani. La filosofia co' suoi sofismi, la ignoranza colla sua ammirazione, la miseria colle sue lusinghe, l'alterigia colle sue speranze gareggiano allora, anelano per in-nalzare altari alla libertà. Si grida allora, si scrive, si freme; e mentre sulle ruine della virtù erger si vuole la felicità dello stato, se ne distruggono i verifondamenti. Il pubblico bene intanto da tutti ricercato, invocato da tutti, si trova soltanto ne'calcoli chimerici di filosofi progettisti (9)

nostra pati possumus, nec remedia, perze ventum est. Tit. Liv. in proem.

(9) V. ANNOTAZ. III.

17

e nelle gigantesche declamazioni degli ampollosi oratori. Lo stato da' suoi riformatori medesimi è travolto in un abisso di agitazioni, di stragi, di orrore; e tra il pianto ed il sangue dei popoli sedotti, tutto

scroscia, vacilla, ruina, e cade.

Se l'occaso del secolo, in cui viviamo, non offrisse, o signori, di si tremenda verità un esempio, che sembrerà per avventura incredibile ai secoli futuri, noi ne avremmo una troppa funesta riprova nel secolo, o nel regno che fu illustrato dalla nascita di Vincenzo, de Paoli. La Francia, aveva allor veduto, che l'irreligione ed i vizj di uno stato sono sempremai i precursori terribili della di lui dissoluzione. L'eresia rendendo gli uomini infedeli (10), renduti gli aveva ribelli. L'ultimo rampollodei Valois da parricida mano trafitto era. caduto vittima di una guerra civile, che ridusse le città in ricetti di cadaveri, le campagne in deserti. Fatale ai vincitori non men che ai vinti, la vittoria lungo tempo-

(10) V. De Thou, Davila, Fleury ec.

ondeggiante, erasi alfin raccolta sotto le bandiere di un re conquistator del suo regno, cui la Francia serbò per due secoli il titolo di giusto, di benefico, di padre. Ma Arrigo il grande non visse abbastanza al trono ed alla religione per ristorare quello e di questa le ruine e i danni. La figlia di Sionne intanto cinta d'ignominia, e di lagrime asperso il volto, vedeva il nemico superbo stendere la mano rapace a quanto ella avesse di più prezioso, e senza consolatore gemeva colle figliuole di Tiro (11). Che se tra i guerreschi e politici scompigli appena vi aveva traccia di religione e di costumi nelle città, chi ridir potrebbe, o signori, quali ella piangesse nelle campagne incredibili sconsitte! Nci miseri agricoltori, che sfuggiti erano dalla spada dell'Angelo sterminatore (12), veduto avreste non dirò già cristiani, ma uomini appena. L'ignoranza, la ferocia, la vendetta e l'impudicizia in ferale al-

<sup>(11)</sup> Jerem. Thren. cap. 2.

<sup>(12)</sup> Apoc. 19.

leanza unite imperversavano da per tutto. Niun freno delle umane leggi, dalla anarchia conculcate, niuno delle divine, o derise o ignote. Sparsi giacevano a terra i templi e gli altari. I ministri dell'Eterno o erravano fuggitivi dalla faccia del persecutore, o della sapienza (13) e della santità del lor ministero sforniti, facevansi condottieri ciechi (14) di più ciechi seguaci.

Al lugubre spettacolo volge Vincenzo impaurito lo sguardo, e, qual Neemia (15) un giorno sulle ruine di Gerusalemme, impallidisce e geme alla vista de' mali, ond' è avvolta la sua patria infelice. Quell'anima tenera, che dalla mano dell' Altissimo formata pareva alla sensibilità, quel cuore magnanimo, che già aveva recato a piè della religione palme gloriose dai lidi stessi; dove scintillava la luna di Maometto, e che tra i taciti recinti delle catacombe erasi in Roma imbevuto di tutto il

<sup>(13)</sup> Jerem. Thren.

<sup>(14)</sup> Matth. 15. 14. (15) Nehemiae 1. 4. 6.

fervore della Chiesa nascente, palpita e freme sopratutto in mirando la soverchiante piena di scandali ed abbominazioni, che innondano quel suolo istesso, ov'egli sotto il favor del cielo e nacque, e crebbe in seno alla pietà, all'oscurità ed alla innocenza. E le popolose città, egli grida nel trasporto del suo zelo, e del suo dolore, le popolose città e i palagi dei re apri-ranno adunque ai ministri del vangelo un ambito teatro, e gli umili abitatori dei campi saranno abbandonati e negletti persino dalla religione? Gran Dio de' padri miei, tu che leggi nel fondo dell'anima mia, tu che mi accendi il cuore alla salute de' miei fratelli, deh tu sostieni la mia debolezza (16); cingimi dell'armi di luce, ond'io combatta, e vinca l'opra delle tenebre. Disse, e già corre, e già vola, risoluto di migliorare i lor costumi, riconducendoli al seno della religione, di richiamarli ai doveri dell'uomo, del cristiano, del suddito, o di morir per loro.

(16) Ad Rom. 6. 12. 1.:

Try di Google

Così la rapidità delle mie parole ragguagliar potesse quella delle sue apostoliche peregrinazioni, com'io ve lo additerei or tra gli orrori d'inospitali caverne, or fra le ripide balze di scoscese montagne, or nell'infierir del verno tra le nevi e il ghiaccio intirizzito, or dagli ardenti raggi dell'estivo sole adusto e di sudor grondante, senz'altro soccorso, senz'altra guida, se non se quella della sua carità e della sua fidanza nel poter celeste, trascorrere a passi di gigante, come il Salvatore un giorno, i borghi, i villaggi, i territori più abbandonati e oscuri (17), predicando ovunque, nuovo Battista, un battesimo di penitenza (18). Il vedreste disprezzator degli stenti, maggior di tutti gli ostacoli, colla energica ed infuocata favella, che fece cadere appiè degli Apostoli la ferocità del paganesimo, tonare contro il vizio contumace, istruire l'ignoranza, infiammare la tie-

<sup>(17)</sup> Marci 6. 56,

<sup>(18)</sup> Lucae 3, 3.

pidezza, or sommesso, or piangente, or imperioso, e sempre vincitore, e sempre trionfante dei cuori, condurre al senodel Padre celeste non numerabile moltitudine di figliuoli o traviati, o ribelli. Vedreste i popoli intorno a lui talora nell'opaco silenzio di vaste selve, talora nella tranquilla solitudine de' prati e de' campi affoliati, colle lacrime, co'singhiozzi, colle grida della compunzione esprimere le pro-fonde vie, per cui la divina parola, sulle labbra di Vincenzo più penetrante d'ogni acuta spada, giunse sino alla divisione dell' anima e degli spiriti (19). Scorrer vedreste in ogni lato i fonti del Salvatore (20), e le genti del loro Dio risovvenirsi (21), e coloro, che sedevano fra le tenebre e l'ombra di morte, alla nuova luce che lor d'intorno sfavilla, ritornare alla via della verità e della salute (22).

<sup>(19)</sup> Ad Hebr. 4. 12.

<sup>(20)</sup> Isai. 12. 3.

<sup>(21)</sup> Isai. ibid.

<sup>(22)</sup> Matth. 4. 16.

Vedreste..: Ma come, o signori, ad uno ad uno non descrivervi, ma sol di volo accennar vi potrei e i viaggi, che in-traprende, e i travagli, che sostiene, e i felici successi, che lo coronano? Io lo cerco in Chily, dove raccoglie le pietre disperse del Santuario; e già lo veggo in Marsiglia inondar di pianto le catene dei prigionieri, e dei forzati. M'accingo a seguirlo in Gammes, in Folville, dove fa risorgere l'autorità dei Canoni, donde proscrive il libertinaggio e la crudeltà, e già lo trovo in Chatillon in atto di strappare dal seno della eresia i più ostinati seguaci, ed i più forti sostegni; lo contemplo appena nelle diocesi di Beauvais, di Soissons, di Sens, di Chartres esiliante i vizj e richiamantevi le virtù, e già egli in Macon ristabilisce colla pietà la sicurezza e l'ordine pubblico. Io lo cerco da un lato della Francia, e Vincenzo de' PAOLI già mille altri ne trascorre. Non vi ha si remota parte, o sì nascosa, dove non penetri, dove non sudi, dove non agonizzi. Come nube feconda, che addensasi ad un punto

per le aeree regioni, e ad un punto si scioglie, e benefica educa la verdura, e i fiori ravviva, e i campi ristora; o come sole, che appena sul balzo d'oriente scintilla, fuga l'ombre notturne, e col rapidissimo raggio tutta investe l'immensità dello spazio; tal egli per le campagne della sua: patria s'aggira, e dovunque si mostra rivive-la fede, l'umanità, la giustizia e l'obbedienza ed il pudore ritornano, si riforma il

costume, e la religione trionfa.

Ma per quantunque grande estimar si voglia la difficoltà di ridestare nelle cam-pagne le scintille della pietà e del costume languente, egli è ad ogni modo assai più agevole il riconciliar colla religione e colla virtù la feroce ignoranza della natura, che non la superba mollezza delle popolose e corrotte capitali. Numa potè con savie leggi cangiare un branco di facinorosi fuorusciti in cittadini conquistatori dell'universo; ed il severo Catone in questi cittadini già gua-sti dalla sofistica filosofia, e dall'asiatico lusso avviliti, indarno cercò gli ultimi lampi della romana virtù. Amos trovò nelle

pastorali capanne anime docili ai precetti dell'eterno; ma quanti profeti non istancò l'immonda ed altera Babilonia?

Questo nome, o signori, più che ad ogni altra convenivasi nel secolo XVII. alla capitale della Francia. Quella immensa città celebre per gli uomini grandi, che illustrarono la religione e la patria; famosa per gli genj sventuratamente sublimi, che sovvertirono l'una e l'altra; Parigi non era più quella, che innaffiata dal sangue dei Dionigi, dei Rustici, degli Eleuteri aveva dati alla Chiesa non adulta ancora alti esempli di virtù immortali; nè aveva pur anco al nome di umanità e di fratellanza versato a torrenti il sangue; al nome di culto nazionale proscritta la religion de'suoi padri; al nome di giustizia tinto il soglio di sangue augusto; ma ella era già sin d'allora il ricetto, e come il centro d'ogni vizio sovvertitore de'popoli e dei troni. Già sin d'allora il lusso de'grandi imitato dai piccoli preparava sordamente d'ambidue la ruina: già sin d'allora tacevano le leggi a fronte della forza, del favore, dell'oro:

già sin d'allora il libertinaggio violava la santiță de talami, divorava le fortune, avvelenava le sorgenti medesime della specie umana, affrettava la vecchiaja ne' giovani, ed eternava nei vecchi la dissolutezza della gioventù. L' empietà già impugnava le armi del ridicolo contro i misteri e la morale: già i begli spiriti sacrificavano ad un motto frizzante ed il pudore ed il merito ed il governo e Dio. Ĉià la politica confederata colla novità delle opinioni e colla eresia, attentava alle basi dell' altare per rovesciare quelle del soglio (23). Già per colmo de'mali Dagone e Moloc riscuotevano nel santuario istesso incensi e voti, e nel santo de'santi erasi oscurato l'oro (24), e mutato l'ottimo colore.

Dio immortale! Quanti vizi a sterpare, quante virtù ad innestarsi! Chi oscrà combattere nel suo più forte riparo l'incredulità? Chi nel suo più sicuro asilo affrontare il lusso e la mollezza? Chi ridonare al san-

<sup>(23)</sup> V. ANNOTAZ. IV.

<sup>(24)</sup> Jerem. Thren, c, 3,

tuario, che piange (25), il lustro antico? Vincenzo de Paoli, o signori, volge alla grande impresa il pensiero, vi si accinge,

e la compie.

Scrittori patriottici, che nel silenzio dei vostri gabinetti meditate sulla riforma dei costumi, che tessete luminose teorie di pubblica educazione, che indagate i mezzi, onde rinvigorire le leggi languenti, -patriottici scrittori, i vostri talenti desteranno forse le ammirazioni e gli applausi; le minacciose leggi renderanno più cauto il delitto; l'interesse farà nascere l'ipocrisia; ma gli nomini non miglioreranno giammai, sinchè loro sol offrir saprete e teorie e calcoli, e scuri e fasci di littori, sinchè sdegnerete di anteporre agl'inutili tentativi d'una orgogliosa filosofia la forza irresistibile d'una religione, che sola può parlare imperiosamente al cuore. (26) Al potere di questa delle umane volontà arbitra e donna unicamente s'affida l'immor-

<sup>(25)</sup> Jerem. ibid.

<sup>(26)</sup> V. ANNOTAZ. V.

tal sacerdore, ch'io celebro; ed in meno che voi non correte dietro alle sublimi vostre illusioni, già egli dal lor traviamento richiamò e il popolo e i grandi e il clero.

Ecco ad un suo cenno sorgere sacri edifizi ignoti insino allora alla Francia, dove la vocazione di coloro, che aspirano alla sorte del Signore (27), è da Vincenzo librata sulla lance del santuario, dove loro egli schiude i puri fonti d'una salubre dottrina, dove loro insegna a corrispondere col buon odor della vita alla dignità di dispensatore della eredità di GESU CRISTO (28).

Ecco adunarsi da lui ecclesiastiche assemblee (29), nelle quali seggono umili discepoli i Berulle, i Flechier, i Bossuet, i Fenelon; stupido io l'ascolto non colla eloquenza fastosa del secolo, ma col semplice e sublime linguaggio della scrittura e dei padri spiegare, Esdra novello, la legge impugnare i sofismi della incredulità, svelar

<sup>(27)</sup> Coloss. 1. 12.

<sup>(28)</sup> Ad Corinth. 4. 1. ad Tit. 1.7.

<sup>(29)</sup> V. ANNOTAZ. VL

l'orgoglio della eresia, confonderne la doppiezza, le trame, gli errori, disciogliere le quistioni importanti della cristiana morale non colla sottigliezza della metafisica, ma colla solidità della scienza de'santi, premunire prima di ogni altro gli spiriti contro le novelle opinioni, che del nome di Agostino superbe (30) racchiudevano gli aggiramenti della politica, l'acutezza della scolastica, le espressioni della verità, e della pietà l'apparenza.

Ecco raccogliersi da lui in solitari ritiri i grandi, i piccoli, i dotti, gl'ignoranti, i ricchi, i poveri, il pastore, il Levita, i quali da lui egualmente imparano a conoscere i loro doveri, e ad eseguirli. Nulla in Vincenzo di quella vile dissimulazione, che fa servire la timida verità alle passioni dei grandi, e cangiasi in fulmini, allorchè parla ad un popolo sommesso: nulla di quell'austerità ributtante, che allontana gli uomini da Dio; nulla di quella condi-

<sup>(30)</sup> V. Ballet Panegiriq. de Saint Vincent.

scendente dolcezza, che troppo avvicina Dio agli uomini. Divorato dallo zelo, onde Paolo portava tutti egualmente i fedeli nel suo cuore, altra sollecitudine nol punge, se non quella della salute di tutti. Al sacerdote, al grande, al potente, al debole, al misero, colla generosità medesima rinfaccia i lor disordini, e li condanna. Fa impallidire il vizio, o s'egli splenda uci tetti dorati, o negli oscuri tuguri s'annidi, o all'ombra del soglio imperi, o tra il vestibolo e l'altare soggiorni. Ed alle parole di grazia, che dalla sua bocca, qual torrente d'ogni argine sovvertitore, discendono, il popolo ravveduto, s'affretta a placare l'ira dell'eterno; l'empictà e l'eresia tace confusa e s'asconde; i grandi rinunciano alle pompe, all'alterigia, alla mollezza; i vasi di disonore sono allontanati dal tabernacolo, dove sol risplendono i vasi eletti; il pastore (31) apprende a santifica-re sè stesso per santificare altrui; ritorna

<sup>(31)</sup> Macab. 4. 49. 2. Tim. 2. 20. Joan. 17. 19.

al culto la scienza, e la disciplina ai ministri (32), la dignità al ministero: e Parigi attonita vede rinascere tra le sue mura la pietà, ed il tempio risorgere dal suo squallore, ed ogni ordine di cittadini ristabilirsi felicemente colla religione il pubblico costume.

Parigi io dissi? La Francia, io dir doveva, e la Savoja, e il Piemonte, e la Liguria, e il Lazio, e la Lorena, c la Polonia, e la Scozia, e l' Irlanda, e Tunisi, e Algeri, e l'Ebridi gelate, e l'adusto Madagascar, e l'estremo confin della terra il capo di buona speranza, risentono per lui i benefici effetti del patriottismo Cristiano. Lo spirito di Vincenzo trassfuso ne' suoi figliuoli valica rapido ai più remoti lidi, e si dissonde con prodigiosa felicità, e con successi più prodigiosi ancora sul mondo antico e sul nuovo. Qui atterra l'idolatria, e sulle rovesciate pagode inalbera la Croce; là innumerevole moltitudine d'infedeli tinge nel lavacro

(32) V. ANNOTAZ. VII.

della rigenerazione (33). Qui getta le fondamenta di novelle Chiese: là richiama
dagli eccelsi luoghi al tempio di Sionne (34)
un popolo, che da Cromvel è spinto verso
l'apostasia. Qui estingue i pubblici odj, e
riunisce i cuori in Gesù Cristo; là tra l'orror delle guerre ed il fragor dell'armi fa
sentire la voce del vangelo, e reca i conforti della religione. Egli varca nel punto
istesso la terra, il mare, l'oriente, l'occidente, le nazioni barbare ed incolte, e
quelle che si vantano d'essere illuminate,
e da per tutto innalza trofei alla religione
ed al costume. Le conquiste di Vincenzo
ne' Paoli più vaste sono, e più rapide, che
non quelle degli eroi profani, al cospetto
de' quali ammutoliva la terra.

Riformatori illuminati del genere umano, o voi, che su basi novelle fondar voleste il costume pubblico (35) e l'amor della patria; voi, che dalle ruine di quella re-

<sup>(33)</sup> Ad Tit. 3. 5.

<sup>(34)</sup> IV. Reg. 18. 21.

<sup>(35)</sup> V. ANNOTAZ. VIII.

ligione, che Vincenzo de' Paoli ristorò, giuraste finora agli stupidi mortali di far risorgere le virtù, ed il secol d'oro; giunsero alfine que' giorni augurati, in cui da un ampio regno, che divenir doveva l'incantato soggiorno della libertà, della eguaglianza, della pace, proscritti vedeste i sacerdoti dell' eterno; il muro e l'antemurale di Sionne profanato e distrutto (36); avvilito agli occhi del volubil volgo il sacro ministero. Illuminati riformatori, ov'è la felicità, che mille volte ne prometteste? I saccheggi, le prigioni, i lacci, le carnificine aprono forse il varco, onde si va al pubblico bene? uomini corrotti, sappiate arrossire una volta! Cessate di profanare il santo nome di benefattori della patria, di amici della umanità; e dall'eroe, ch' io celebro, apprendete, che il patriottismo consecrato dalla religione, non solo produce la felicità degli uomini col migliorarne i costumi, ma altresì col dar moto e

(36) Jerem. Thren. 3. 1.

vita ad una tenera, costante, universale beneficenza.

La beneficenza (37), quella virtù, di cui diede alla sua patria ed al genere umano il più augusto modello, e le norme più ammirande l'Autor Divino della cristiana morale; quella virtù onde Paolo (38) bramava di essere anatema per i suoi fratelli, è un moto di bontà, che stimolandone al soccorso de' nostri simili, con noi divide, se mi è lecito il dir così, i loro infortunj, ma se questa virtù dal ciel non derivi, se da una organica temperatura d'umori, se da un fasto di sensibilità ella tragga l'origine, esser non può nè vera, nè du-revole. Conciossiachè essendo gli essetti in ragion della causa loro, un'atto, che non sia da una suprema legge moderatrice de-gli assetti, e dei desideri prescritto, gui-dato e retto, troppo è dissicil cosa, che non urti nella parzialità, nell'incostanza, nell' egoismo. È come in vero potrebbe la

gittled by Coogle

<sup>(37)</sup> Act. 10. 38. pertransiit bene faciendo... (38) Ad Rom. 9. 3.

beneficenza regnar costantemente in un cuore, onde l'autorità d'una morale sovrana sia bandita? Regnerà ella forse nel cuore del materialista, il quale non vedendo al di là della tomba nè speranza, dendo al di là della tomba nè speranza, nè timore, per una conseguenza funesta del più empio e crudel sistema debbe tutto rivolgersi ai piaceri ed ai vantaggi d'una vita rapida e fugace? Regnerà ella nel cuor del Deista, che frapponendo tra di sè e l'essere supremo un' immenso vuoto, in cui si perdono e l'onta del delitto e la gloria della virtù, non ha ragione che il consigli d'appigliarsi piuttosto all'una che all'altro? Regnerà ella nel cuor del voluttuoso, che da Epicuro apprese esser una vera follìa il togliere a se un solo istante di piacere, per consecrarlo all'altrui sollievo? Regnerà ella nel cuor del Pirronico, il quale ravvolgendosi tra le tenebre di una il quale ravvolgendosi tra le tenebre di una . incertezza eterna, non ha motivo alcuno, che il risolva ad essere piuttosto Scipione o Lucullo, Tarquinio o Cincinnato, Tullio o Catilina? O filosofia, o figlia primogenita dell' Eterno vero, tu sei a' di nostri

un nome, cui niuna oramai lieta idea corun nome, cui niuna oramai lieta idea corrisponde. Tu, come il proteo de' poeti, cangi ognor di sembianza, e l'ultima, che prendi, è sempre la più funesta. Se ti accoppi col piacere, tu sei lo scorno della ragione, se coll'egoismo, divieni insensibilità ed orgoglio, se coll'ambizione e col capriccio, in dispotismo ti trasformi ed in oppressione. Senza il freno d'una legge eterna tu sei il flagello e la peste dei regni e della umanità.

gni e della umanità.

Ma un cuore, in cui la religione impera, non è egli, o signori, una viva immagine dell'èterna bontà? non è egli, per dir cosi, un tempio ed un'altare al di lei onore inun tempio ed un altare al di lei onore in-nalzato? Da questo euore quella divina legislatrice bandisce ogni movimento d'in-teresse e di fasto; e sollevandolo persino al soglio della Divinità, a lui ispira un invitto coraggio, che non paventa ostacoli; una magnanimità sempre a se medesima eguale e quando a lieto fine riescono le imprese, e quando sono da avversa for-tuna rovesciate; una compassione energi-ca, attiva, inalterabile, che benefica gli amici ed i nemici, i grandi e i piccoli, che non sa vendicarsi, se non con benefizi novelli, che non è ristretta ad un sol bisogno, adun luogo solo, ad una sola età: ma penetra nelle rimote egualmente, come nelle vicine regioni; si diffonde sul suo secoolo egualmente, come su i posteri più tardi e lontani; che fa, in una parola, dei talenti, dell'autorità, dei beni della gloria, della vita istessa un sacrifizio alla felicità della patria e del genere umano.

Io non mi avvidi, o signori, che abbozzandovi l' eroismo della beneficenza cristiana, quella vi ritrassi di Vincenzo dell'Aoti. No, egli non fu di quei falsi divoti, che ripieni d'una carità secretamente crudele, alla pubblica infelicità sol recano sterile tributo d'inutili pianti e di vani sospiri. Tutte le azioni dilui presero moto e vita (39) dalla brama di veder felice la sua patria ed il mondo. I suoi beni furono comuni a tutti i Francesi, a tutti gli uomini. Il suo cuore fu il nido d'una carità compassionevole,

<sup>(39)</sup> V. ANNOTAZ. IX.,

sublime, costante, illimitata, degna o del miglior degli uomini, o d'un Dio (40).

Deh qual tenero spettacolo qui mi si apre, o signori, allo sguardo! Vedove, che prostese su pochi sarmenti, stringendo al seno i moribondi figli, invocavano la morte, come l'unico sollievo all'indigenza che le opprimeva, sorgono ad un tratto liete e giulive, non più d'affanno, ma di gioja innondano il volto, vergini, che ondeggiavano tra la povertà e la corruzione., ritraggono pronte il piede dall'infiorato precipizio che lor preparava la dissolutezza: donne, le quali più temevano la miseria, che non l'infamia, alla voluttà, che invano tenta di ritenerle, rapidamente s'involano; miseri agricoltori, ridotti ad invi-diare ai destrieri, ai falconi, ai cani quella liberalità, che invano essi da un voluttuoso padrone imploravano, entro l'oscurità del

(40) VINCENT DE' PAUL, tu fus le meilleur des hommes, et sans flatterie j'ai pu te nommer l'homme unique, D'Arnaud, Délass, de l'Hom, sens, T. 1, p. 28.

loro tugurio innalzando al cielo le callose mani tergono dal lungo pianto le guance non più squallide e consunte: famiglie, cui dell'antico lustro null'altro rimaneva che la rimembranza funesta tra le dorate mura, le quali più crudele rendevano la loro occulta infelicità, riveggono a scorrere non aspettató sollievo, ed a ritornare la gioja da lungo tempo invano sospirata:
prigionieri, che tra l'orrore di fetidi recinti, ove da prima sol rintronavano le
strida della rabbia e della maledizione, in liete voci ripetono, che non è ancor spenta sulla terra la compassione e la umanità: vecchi cadenti, che più non temono di lasciar dopo di sè una posterità infelice: tutti riconoscono in Vincenzo de' Paoli il loro amico, il loro benefattore. Io lo veggo in mezzo di essi, qual padre in mezzo ai cari pegni dell'amor suo, ora schiudere su di loro un sorriso annunziator di conforto, or mescere le sue colle lor lacrime, or colla serenità della fronte, più che non colle parole, esprimere il palpito del contento, che in lui si desta all'aspetto della loro felicità.

Ma quale, ahimè! nube funesta sorge ad oscurare il bel sereno di giorno si lieto e ridente! Quali contro di Vincenzo a risuonare ascolto voci d'invettive, di calunnie, di sospetti, di maldicenze! Non è già, o signori, l'oscurità del suo natale un pretesto alla malvagità de'suoi accaniti nemici. Vincenzo de'Paoli aveva mostrato alla Francia attonita, la quale in grazia delle sue virtù voleva dimenticare la sua nascita, che gli uomini grandi, e dalla religione (41) rischiarati non s'arrossiscono giammai d'una picciolezza, che li fa più grandi ancora. Altre armi im-pugna la livida invidia, l'inesorabil vendetta per offuscar la gloria, che sida sempre tien dietro al benefico sacerdote. La sua carità è tacciata d'audacia, l'integrità sua d'alterigia, la sua santità d'ipocrisia, la sua fede di novità pericolosa. Tra i popoli, tra i grandi, sin nella corte si spargono rapidamente gl'indegni clamori; e sono uditi, e sono accolti, e sono

<sup>(41)</sup> V. ANNOTAZ. X.

da mille bocche ripetuti: già ride la menzogna ne'suoi artifizj altera, e Vincenzo divenuto si vede il bersaglio della satira e della detrazione. Or che farà egli, o signori, il patriotta Cristiano? Alzerà egli uu grido di lagnanza contro la malvagità de'suoi concittadini, contro l'inerzia dei de'suoi concittadini, contro l'inerzia dei tribunali, contro l'inazion del governo, contro una patria insensibile e sconoscente? Trarrà egli da'torti, che riceve, motivo d'irritar gli spiriti, di tramare macchinazioni, di guadagnar proseliti, di ordir partiti? No, umanissimi ascoltatori; quella religione, per cui gridavano un giorno i Cristiani messi a morte: straziate quest'anima, che sa voti per Cesare e per l'impero (42): quella religione gli addita un moderator sapientissimo d'ogni umano evento, e gliene sa adorare i decreti: umile, sommesso, egli bacia quella mano, che lo percuote, e da lei sola aspetta la sua giustificazione. Io

(12) Torquete hanc animam pro salute Caesaris exorantem Tertull. in apol.

lo paragonerei, o signori (43), se la santità del loco non me lo vietasse, a Focione, che in atto di morire raccomanda il figlio di amare più la patria che non il padre: ad Aristide (44), che da'suoi concittadini esiliato prega il cielo, che cgli mai non s'abbia a risovvenire della loro ingiustizia: a Regolo (45), che tra la rabbia di Cartagine fa voti per Roma ingrata. Ma queste mura, ma queste are sacrosante, ma questa frequenza, che sol di religione al cuor mi favellano, mi additano, o signori, un confronto di tanto eroc più degno assai in Tobia, che nell'avvilimento della schiavità anela e suda a sollievo de'compagni di sue sventure: in Paolo, che tra i più duri travagli abbraccia coll'immensa carità sua un mondo indocile e persecutore. E d'altro canto, qual prosono eroe su mai nelle disgrazie più sorte di Vincenzo de'Paoli, il quale divora nel

<sup>(43)</sup> Arian. hist. var. lib. 2.

<sup>(44)</sup>Plut. in Aristide.

<sup>(45)</sup> Appianus Zongras, etc.

fondo del cuore i torti, che da'suoi concittadini riceve, e pago di versar l'anima sua innanzi all'Eterno, benefica, direi quasi malgrado suo, la patria, e sossre o tace? Un' inalterabile fermezza, un volto nella sua innocenza sicuro; un amor costante verso i suoi nemici sono le sue discolpe, le sue difese ... Difese e discolpe sol degne del patriottismo cristiano, quale da voi sorgere io miro novello ordine di cose! Già s'invola, o signori, la smascharata calunnia, già la verità scintilla in tutto lo splendore, già tra le benedizioni dei miseri; che in lui, avvegnacché infelice, ritrovarono sempre l'amico il padre, tra le acclamazioni dei grandi, che in lui sono astretti ad onorare la grandezza della virtù, egli è chiamato alla corte de'suoi monarchi, i quali ai suoi consigli, alla sua pietà affidano la causa dell' umanità e della religione.

VINCENZO DE PAOII tra l'abbagliante splendor delle corti? Sì, ascoltanti ornatissimi, VINCENZO DE PAOII è tolto, come Davide, alle umili capanne e sollevato dalla provvidenza ai torreggianti palagi dei re. Ma

egli pure non men di Davide parlera al lor cospetto le divine giustificazioni. Egli sa-prà tra le lusinghe dell'adulazione far risuo-uare il gemito della umanità sosserente; tra l'insensibilità del fasto sostenere intrepido gl'inviolabili diritti del povero; tra lo sciafacquo del lusso far trionfare la beneficenza. Egli avra sempre Iddio nel cuore, la verità sul labbro, la pubblica felicità dinanzi agli occhi. Egli saprà ad un possente ministro persuadere di fare alla salute del popolo, a questa legge suprema il sacrifizio d'una dignità (46), al cui peso soccombe: saprà dire ai figli dell'ambizione che gli onori della culla non danno per se soli diritto nessuno a quelli del santuario; ouori dovuti al merito, alla scienza, alla virtù, che modesta li fugge: saprà dire agli Dei della terra, che il solo elogio degno d'un re sono le benedizioni d'un popolo felice (47), farà in somma servire non al suo (48);

<sup>(46)</sup> Vedi Vie par Collet liv. 5. p. 48.

<sup>(47)</sup> Ibid liv. 5. p. 48.

<sup>(48) «</sup> Il ne servit de son crédit qu'à

ma al pubblico vantaggio la protezion del trono, il credito de'grandi, i tesori deiricchi i suoi consigli, l'autorità sua, tutto sè stesso. O voi, che nell'altezza delle dignità ritrovate un titolo, onde godervi un ozio oscuramente fastoso; voi, che arricchite l'Egitto colle spoglie del tabernacolo, voi, che satollate colle sostanze de'poveri (49) la carne e il sangue, imparate da Vincenzo de' Paoli l'uso, che degli onori, con cui vi distinse, e delle ricchezze, onde vi forni, da voi attende la religione e la patria.

Ma donde avrò io e forza e lena per trascorrere l'immensurabil campo, che or mi si para innanzi? e chi darà tal nerbo alla

Perault les hommes illustres qui ont paru en France pendant le XVII. siecle p. 22. tom. 2.

(49) Ad Rom. 13. 14.

<sup>&</sup>quot; faire ohtenir des graces à ceux qu'il en " jugeoit dignes; n'ayant jamais demandé " ni pour ses parens, ni même pour la-" Congrégation qu'il a laissés pauvre et " endettée. »

mia voce ormai illanguidita e fiacca, onde, se non ragguagliare, in parte almeno rag-giagnere io possa il vero? Voi, città, provincie, e reami, voi tra i quali, come largo fiume, discorse la beneficenza di Vincenzo DE' PAOLI, voi parlate ora per me. Parigi, se tra il furor dell'auarchia, se tra il fragor dell' armi, se tra l'orgoglio dei sanguinosi allori ancor ha luogo la riconoscenza, tu di', se il cielo nel suo furore potè rovesciar sul tuo capo mali maggiori di quelli, che Vincenzo giungesse ad arrestare, a riparare, od a prevenire? Chi fu, che ai giovani scostumati, ai vecchi cadenti, agli ammalati, ai mentecatti, ai pellegrini, ai mendici, agli orfani, ai pupilli, ai difensori della patria o feriti, o per età e per fatica logori, eresse pubblici, immensi, doviziosi edifizi, il cui solo progetto atterrita avreb-be l'umana prudenza, la di cui esecuzione sarebbe stata degna della mente, del cuo-re, e de'tesori d'un re padre de'popoli, la di cui magnificenza solida costante è un argomento splendido e perenne della mae-stà, e della possanza d'una religione divina? Chi fu che degl'innocenti frutti della lubricità, i quali sulle pubbliche vie abbandonati accusar parevano co'queruli vagiti la barbara insensibilità dell'indolente passeggiero, quella cura si prese, che i loro stessi disumanati autori lor negavano spictatamente (50)? Chi fu che nella penuria estrema di vettovaglie per molti lustri a più di quindici mila de'tuoi abi-

(50) « C'est à cet ecclésiastique, dice « uno scrittore non ecclesiastico, que nous « avons l'obligation de conserver par an- « née pres de dix mille individus, que « notre libertinage et notre barbarie sem- « bloient en quelque sorte condamner à la « mort dès qu'ils voyoient le jour : c'est « à cet ecclesiastique que sans nulle di- « stinction de rang, de pays, de culte « même, les pauvres et les malades sont « redevables du secours que la charité « aujourd'hui leur prodigue, et qui les « rappelle la plus grande partie à la « vie. D'Arnaud, Délass. de l'Hom. sens » « T. 1. p. 26. »

tatori trovando nel tesoro della provvidenza il vestire, gli alimenti, il ricovero ne prevenne i delitti col prevenirne la

miseria e la disperazione?

Popoli della Piccardia, della Sciampagna, della Lorena, della Polonia, popoli infelici! allorchè il solco sanguinoso, e d'ossa biancheggiante vi negò il frutto de'vostri sudori; allorchè la tazza fumante delle ire divine tutta su di voi sin all'ultima stilla si versò; allorchè la fame, la guerra, la pestilenza, la morto mille ogni di sul vostro suolo mietevano vittime immature; chi fu che astrinse, se mi è lecito il dir così, la giustizia dell'Eterno a ceder luogo alla misericordia?

Marsiglia, Austrasia, Savoja, Italia, Europa, sollevate oggi al cielo un cantico di riconoscenza, e celebrate in vece mia i benefizi, che nel vostro seno

prodigò Vincenzo de' Paoli.

E voi, o secoli, che verrete, voi nell'uscir dall'oscuro grembo dell'avvenire, eco farete a questi encomj: voi renderete ai più tardi posteri testimonianza della



generosità eroica di quella istituzione, onde Vincenzo primo e solo ritrovò l'idea nel
suo cuore benefico, nella quale la metà più
bella e più debole del genere umano vince
la nativa delicatezza per consecrarsi negli
spedali all'umile servigio d'ogni sorta d'infermi: istituzione, che dall'immortale sacerdote perpetuata, confonderà eternamente
l'incredulità, la quale suo malgrado è astretta ad ammirare i sovrumani effetti della
Cristiana virtù, conquiderà le sette dalla
romana Chiesa divise, le quali ad onta
d'ogni sforzo loro mai non poterono emular quell'opera, trionfo serbato alla carità
della cattolica comunione (51): voi ram-

(51) « Peut-être n'est-il rien de plus « grand sur la terre que le sacrifice que « fait un sexe delicat de la beauté et de « la jeunesse, souvent de la haute nais-« sance pour soulager dans les hopitaux « ces ramas de toutes les miséres humai-« nes dont la vue est si humiliante pour « l'orgueil humain, et si révoltante pour « notre délicatesse. Les peuples séparés.



menterete di quanto, sia debitrice la porzione più laboriosa, più utile e più misera

ce de la communion Romaine n'ont imité: « qu'imperfaitement une charité si gené-« reuse. » Ecco l'elogio d'uno scrittore, che non potrà essere sospetto di parzialità. Voltaire, Essai sur les moeurs et l'esprit des nations Ch. des ordres religieux p. 249. Vero è, che quasi pentito di aver renduto alla religione quel tributo di omaggio, egli aggiunge: « Mais aussi cette congre-« gation est la moins nombreuse. » Che perciò? Ella è almeno sufficientissima. Bergier, che conosceva le opere di carità cristiana meglio di Voltaire, ci assicura, che quell'istituto possiede nella sola città di Parigi un gran numero di case e d'ospizj, dove adempie ai vari oggetti di sua fondazione. Egli ne possiede a proporzione nelle altre città del regno, ed ha molte case in Alemagna, in Polonia, ed in Savoja. Dappertutto queste virtuose sigliuole fanno benedire la memoria del loro fondatore V. Bergier Encycl. par ordre de ma-



della società a quelle illustri matrone (52), che da Vincenzo de Paoli eccitate obbliarono il fasto e il lusso, per consecrare al sollievo di quella le loro cure e i loro tesori: voi ridirete, quanto e la religione, e gli stati debbano soprattutto a quell'illustre congregazione, depositaria ed erede dello spirito e del cuore di Vincenzo de Paoli, all'elogio della quale tutto è poco, dappoiche il cinico di Ferney depose per un istante la penna tinta ancor nel fiele, onde caricò di sarcasmi amari ogni altro ordine religioso; per ricolmare delogi la Congregazione della Missione.

Ma a che vo io attestando la sede d'Italia e d'Europa, se donde nasce, sin dove muore il sole, alto risnona la memoria de'benesizi di Vincenzo de'Phom! La celebra l'Irlanda e la Scozia, che vide i suoi prosughi sigli accorrere a lui, come un di a Giuseppe le sameliche nazioni:

teres art. Soeurs de la Charité et Traité. Theolog,

(52) Le dame della Carità.

. Algeri la celebra, che vide su i lidi, onde ogni pietà è sbandita, innalzar la maestosa fronte i monumenti della carità cristiana: l'abitator dell'America si maraviglia, che un sacerdote di Parigi abbia volto il pensiero agl' infelici di Quebec: e l'Africano, e l'Asiatico pirata di alto stupor compresi non sanno come egli abbia potiito a tante migliaja di schiavi fedeli rompere quelle catene, che lui stesso avevano un giorno avvinto. Il Maronita incide nei cedri del libano il suo nome, e la storia verace scrive nei fasti della religione, che infinita non fu la beneficenza di Vincenzo de Paoli, perchè finiti sono gli umani affetti, ed ha į limiti suoi l'universo.

Se a me fosse toccato in sorte di favellar di lui, allorquando la Francia l'annoverava soltanto tra gli uomini illustri e grandi del secolo XVII. (53); allorchè i

(53) Il Signor Perault dell'accademia Francese tra i più grandi uomini della Francia annoverò sin dal principio di questo secolo S. VINCENZO DE'PAOLI, Lamoignon (54), i Seguier, i Condè in lui riconoscevano il consigliere e l'amico: allorche Richelieu e Mazzarino in lui ammiravano le virtù, che avrebbero onorato la porpora; allorchè i Berulle, i Franceschi di Sales lo chiamayano modello e onor del Sacerdozio, esempio vivente di tutte le virtù; i Bossuet, i Flechier e i Fenelon consecravano a lui come a maestro e padre la lor divina eloguenza: i monarchi, i Pontesici, i nemici stessi della cattolica Chiesa ne tessevano a gara gli encomi, ed i popoli di ogni setta, di ogni clima in lui veneravano il ministro, e l'immagine della Provvidenza eterna: ma non anco la religione (55) innalzato lo aveva allo splendor degli altari. Io avrei, o signori, coi

Quel celebre scrittore ne tesse un rapido ed elegante elogio nel secondo volume degli uomini illustri, che ficrirono in Francia nel giro del secolo XVII. pag. 16. a la Haye 1707.

(54) V. ANNOTAZ. XI.

(55) V. ANNOTAZ. XII.

mici voli affrettato a Vincenzo de'Paoli l'onor, onde Grecia e Roma eternarono il nome de'loro più grandi cittadini, onore, che un re buono ed inselice a lui, non ha molti anni decretò (56), popoli, nazioni allor gridato avrei, l'uomo benemerito dei suoi simili è cittadino di ogni patria: popoli, nazioni, ergete a Vincenzo ne' Paoli il monumento della vostra riconoscenza. Sorgano in bronzi ed in marmi spiranti simulacri, che al vivo ne esprimano le venerabili sembianze: veggasi alle sue piante incatenato il vizio mordere invan fremente il suolo: a lui, qual chi sorge da lungo squallore, sollevino maestosa la fronte il costume e la beneficenza: a lui tendendo al Cielo in atto di ringraziamento le candide palme, dolcemente sorrida la pub-

(56) Luigi XVI. in seguito ad un elogio del Santo recitato in Parigi dal celebro Ab: ora Card. Maury, destinò a S. VINCENZO DE PAOLI una statua tra quelle degli uomini grandi raccolte al Louvre.

blica felicità: la religione de'suoi non caduchi serti lo incoroni: e l'immortalità appiè dell'augusto simulacro in auree note incida: a Vincenzo de'Paoli cristiano patriotta benefattore ed amico degli uomini l'universo riconoscente.

Ma or che la religione eresse a Vincenzo de Paoli il monumento più d'ogni bronzo e marmo durevole; or che per solenne decreto segnò il nome di lui nel libro della vita, e scolpì i fasti suoi sulle adamantine colonne della Santa Gerusalemme, io sento, o signori, cangiarmisi sulle labbra in voti supplichevoli le lodi e gli encomi. Alla vista di questo sacro apparato, di quegl'incensi, di quelle faci, e di quel cuore (57), che, dolce pegno di protezione e difesa, ebbe tra noi ricetto ed asilo, forza di me maggiore tutto mi agita e scote, ed oltre i diritti della bassezza nativa sollevami colà, dove nel torrente delle indiffettibili delizie il grande eroe s'inebbria e si bea immortalmente. Un sovrano Spirito, Spirito

<sup>(57)</sup> V. ANNOTAZ. XIII.

di fiducia tutto m'invade, e mi fa parlare così, Vincenzo, o tu che sgombro del terreno ammanto, fra le tante virtueche ti circondarono mortale, sol teco tracsti nel regno di pace la carità, deh volgi dal soglio, ove risplendi beato, a quell'Europaistessa, che fu già il caro oggetto della tua magnanima compassione, volgi pietoso e benesico lo sguardo. Vedi come il secolo, che all'occaso declina torbido e feroce, una serie funesta d'anni infelici all'afflitta umanità addita e minaccia. Vedi come la religione, cui i consacrasti i sudori tuoi, sulle rnine dei templi abbattuti e de'rovesciati altari, sull'ossa însepolte e biancheggianti dei fidi suoi maestamente assisa, s'addolora e geme. Vedi come il mal costume, da te un giorno conquiso, rialza ora più che mai la fronte nudace, e scorre ovunque seco traendo in ferale alleanza ogni vizio sovvertitore delle genti e dei regni. Vedi come la misericordia, e la beneficenza, che già per te trionfarono, invano or ridomandano all'egoismo oppressore i santi diritti dell'usurpato impero ..... Vedilo, e in sì gran giorno appiè

57

del soglio di colui, che ad un muover di ciglio travolge e muta la faccia dell'universo, anima grande, ti prostra. Tu placa gli sdegni della oltraggiata divinità: tu la mano vendicatrice della giustizia eterna frena e disarma: tu fa, che pel cielo Europeo troppo oramai nubiloso e fosco, in un colla religione e colle virtù da te ai traviati nostri padri ispirate, a scintillar ritorni l'iride sospirata di pace; onde l'Europa, e il mondo al titolo augusto di Eroe del Patriottismo cristiano quello accoppiando di suo liberatore invitato; fra lieti inni di gloria, fra odorosi profumi a' tuoi altari supplice e chino e nuove lodi sciolga, e voti nuovi appenda.

# ANNOTAZIONI ALL' ELOGIO PRIMO.

#### ANNOTAZIONE I.

« Appena Gesù Gristo questo divino amico « degli uomini comparve ec. pag. 10.

(1) Milord Shaftesbury (caractéristiques tom. I. pag. 99, 100.) taccia il fondatore della religione cristiana di antipatriottico, perchè non si è da lui espressamente raccomandatonel vangelo l'amor della patria. Nulla di più agevole, che il aimostrare la falsita di quest'asserzione. GESU' CRISTO aveva prescritto can tutte le più limpide e forti espressioni l'amor degli uomini universalmente: doveva egli

raccomandare quello de' nazionali e dei concittadini? Egli che era venuto a fondare una società religiosa non circoscritta da clima nessuno, e da nessun tempo, egli che voleva richiamar gli uomini all'origine, ed alla fratellanza primitiva; non doveva piuttosto porre un freno ad un entusiasmo, che dalle passioni travisato ispirava ai popoli una emulazione ed una nimistà feroce e distruttiva? Il patriottismo per confessione di un celebre deista, (Veggasi Emile tom. I. pag. 9, 12.) e l'umanità sono due virtù, che non possono insiem conciliarsi in tutta la loro. energia, e soprattutto presso un popolo intiero. Se si volga insatti uno sguardo alle nazioni, che siorivano ai tempi del Messia, si scoprirá di leggieri, che il patriottismo rendeva i popoli zelanti cittadini ed uomini detestabili. Gli Ebrei gonsi della predilezione celeste, e della idea di un vicino liberatore, che dovesse portare la sua nazione al colmo della grandezza, miravano con occhio disdegnoso ogni altro popolo: i Greci orgagliosi per la filosofia

e per le arti disprezzavano tutte le genti, persino i Romani istessi, i quali dal canto loro ebbri della vittoria, dal campidoglio guardavano l'universo come servo di Roma, ed eransi del di lei nome creato un idolo, cui tutto sacrificavano. Era egli questo il tempo d'inculcare, o non piuttosto di porre colla caritá universale un

freno all' amor della patria?

Del rimanente quale fu mai il legislatore, che abbia dato sì generosi esempli del più sublime e tenero patriottismo, come Gesù Gristo? Egli trascorse la sua patria segnando i suoi passi con i benesizj a lei compartiti; tollerò i più duri travagli per riformare la sua nazione; pianse sulla presagita distruzione di Gerusalemme; rivolse la missione sua, e quella de' suoi discepoli, prima in vantaggio de' Giudei, poscia de' Gentili. Che più? Non diede egli il sangue e la vita istessa pel bene della sua patria? Sono questi, dice un dotto inglese, (Forster sermon. III. pag. 57.) esempli di patriottismo, che lasciano di lungo tratto dopo sè quanto abbia mai potuto immaginare di grande l'eroismo e la magnanimitá; ed ove s'incontrassero nelle storie dei Greci e dei Romani, sarebbero coronatidai più magnifici elogi. Ma l'incredulitá potrebbe ella ammirare le virtù del fondatore del Cristianesimo?

#### Annotazione II.

- Wn uomo che tu confini disdegnosano mente nella classe degl'inutili egoino sti ec. pag. 13.
- (6) Nulla di più familiare ai moderni pensatori, che il dar la taccia d'egoista ai ministri dell'altare. Se così è converra dire, che l'egoismo ecclesiastico punto non si assomigli al filosofico. Egli è l'egoismo ecclesiastico, che ha trascorse le terre ed i mari, che ha sopportati i geli del nord e l'ardore del mezzodì, l'orgoglio delle nazioni colte, e la stupidità e la barbarie delle selvagge. Quest'egoismo ha ispirato sensi d'umanità e di giustizia agli

Unni, ai Vandali, ai Goti, ai Sassoni, ai Franchi: ha cangiato gl' immensi de-serti e le sozze paludi d' Europa in ubertose campagne, ed ha forzato, per dir così, la natura ad esser prodiga dei suoi doni ad immensi tratti di terreno; che ella non pareva neppur aver destinato airettili ed alle siere. Quest'egoismo diede per una instancabile costanza direi quasi un'anima ragionevole agli abitanti di sconosciute regioni, cui gli scuopritori del nuovo mondo avevano caricato di ferri e di miserie. La società, le leggi, la cultura, l'industria, le arti introdotte nella metá del globo sono l'opera di quest'egoismo. Nè egli cangiò costume col girar delle età. Egli si compiace anche ai di nostri di aggirarsi nelle prigioni, nelli spedali, nei tugurj, alla sola vista dei quali la delicata filosofia inorridisce. Corre di giorno, di notte, alla pioggia, al sole, in mezzo alle nevi ed al ghiaccio ad esercitare le più ributtanti e le meno pregiate funzioni. Nelle campagne soprattutto egli suda, lavora, consiglia, conforta e sol-

leva coloro che sarebbero troppo infelici sulla terra, se loro non si schiudesse il cielo: Passa sulla gelida sponda dei letti di morte le notti insonni; raccoglie i sospiri infetti degli ammalati; apre le sue porte al povero, e divide con lui il suo pane. E quantunque mille volte irritato dai sarcasmi e dalle detrazioni de' generosi silosofi, non isdegna di esser testimonio compassionevole, ma il più delle volte inutile, dei gemiti profondi, e degli urli, della rabbia e della disperazione, che gli accompagnano in faccia alla morte e nell'orror della tomba . . . . Quest' egoismo non doveva certamente piacere ai silantropi del giorno.

#### Annotazione III.

- « Ne' calcoli chimerici de' filosofi proget-« tisti, e nelle gigantesche declamazioni « degli ampollosi oratori ec. pag. 16.
- (9) Popoli! Guardatevi dai lusingheveli prestigi d'una elòquenza, che sempre

d volta a scuotere fortemente le passion, à seçondarle, a metterle in azione. La verità semplice e maestosa non si cura di mendicati ornamenti: l'errore e l'inganno, simili alle cortigiane, hanno d'uopo dei soccorsi dell'arte per celare la difformità nativa. Il pericolo è tanto più grande, quanto che il pericolo può talvolta piace-re, e perdervi. Questi falsi eloquenti incomincieranno a cattivarsi con insidiosi sofismi la vostra parzialità; con frasi energiche, sublimi, con immagini commoventi vi lusingheranno l'immaginazione, e si apriranno per essa una strada al cuore. Nasconderanno sotto i siori dello stile i colpi, ch' essi disegnano di portare alla verità. V'offuscheranno la mente con dubbiezze abbigliate col gergo d'una falsa filosofia; ed ogni principio fugge a fronte del dubbio. Allorchè vi avranno tratto fuori del diritto sentiero vi offriranno una mano persida per condurvi nel laberinto, che vi avranno preparato. Allora li vedrete innalzare all'apoteosi le vostre passioni; li vedrete calunniare la virtu, deridere la

giustizia, spargere di ridicolo l'equitá, oltraggiare l'umanitá e l'altare e la società ed il governo; gli udrete allora a consigliarvi l'obblivione di Dio, dei vostri doveri, dei vostri simili, di voi stessi. Allora forse, già ebbri di sì dolce veleno, da cui non avrete in sulle prime ritorte sdegnosamente le labbra, voi giugnerete a segno tale di udir senza fremere, e di predicar senza inorridire la lezione delle abbominazioni, del disordine, dell'anarchia, de' delitti e del sangue.

## ANNOTAZIONE IV.

« Già la politica confederata colla novità « delle opinioni ec. pag. 26.

(23) Ella è un'osservazione confermata per tutte le storie, che alla novità delle opinioni religiose tengono dietro i torbidi, gli scompigli e le rivoluzioni. L'Arianesimo fece crollare l'universo, ed armò la mano de'barbari, ch'egli aveva infetto del suo veleno, a portar l'ultimo colpo

al vacillante impero Romano. L'Africa, messa a soqquadro dai Donatisti, gli stati del nord sconvolti, l'Alemagna divorata dalle siamme, e nuotante nel sangue, l'Inghilterra, che allo svegliarsi dal suo letargo inorridì nel ravvisarsi regicida, la Francia devastata dal furor delle guerre civili, sono i trofei della eresia e della riforma predicata dai settarj degli ultimi tempi. Questi incominciarono dall'irritare i principi contro il clero e contro il Pontesice romano; abbracciarono dappoi il partito de' malcontenti, e predicarono finalmente ai popoli la rivolta. Parecchi di questi apostoli di nuovo conio perirono generosamente colle armi ribelli alla mano. Gl'increduli e gli atei sono andati a gara nell'imitarli; e se si volga uno sguardo all'occaso del secolo XVIII., convien dire, che ottennero la gloria funesta di superarli.

### ANNOTAZIONE V.

« D' una religione, che sola può parlare « imperiosamente al cuore ec. pag. 2,

(26) Togliete la religione: su quali basi fonderete voi le leggi umane? Sui premj certamente, sulle pene, su gli onori, sull'infamia, su gli applausi, o sui supplizj. Ma chi mi obblighera ad ubbidirvi allorquando non mi curerò degli onori e delle ricompense, o quando mi lusingherò di sfuggire alle pene? Le vostre leggi potranno elleno seguir il voluttuoso, che nei nascondigli d'un appartato gabinetto sacrifica l'innocenza, o la fedeltà del talamo ad una passione brutale? Potranno seguire l'omicida vendicatore nell'oscurità d'una selva, ovvero nel bujo d'una notte? il ladro in mezzo ad una strada solitaria? ec. Questi delitti frattanto e mille altri, cui le vostre leggi non possono provvedere, sono per confessione vostra funesti all'ordine ed alla sicurezza pubblica. Perchè dunque non lascerete voi all' uomo la

libertá di dire in tali circostanze a se medesimo: « Se salirò nel cielo, tu vi sei, « o mio Dio: se discenderò nel centro « degli abissi, io vi ti ritrovo. Chi potrá « involarmi all' aspetto d'un giudice ine-« sorabile, che penetra collo sguardo « infallibile ne' più cupl nascondigli del « mio cuore? » Spererete voi che le leggi spogliate d'ogni sovrana autoritá siano per avere forza maggiore, allorchè gli uomini non vedranno in esse se non se l'opera e la sanzione de loro simili? Ma la religione non toglie affatto i delitti. Sia: ma ella almeno lor pone un freno di più. Se colla religione innanzi agli occhi ancor vi possono essere degli omicidi, dei ladri, dei libertini, ve ne saranno di meno allorchè essi avranno soltanto ad occultare al guardo umano i loro misfatti?

#### ANNOTAZIONE VI.

« Ecco adunarsi da lui ecclesiastiche as-« semblee ec. pag. 28.

(29) La prima conferenza si tenne nella casa di S. Lazzaro ai 16 di luglio 1633, e vi si trattò dello spirito ecclesiastico. Il santo sacerdote prescrisse la semplicità del ragionare come una regola fondamentale di queste assemblee. Non voleva eglî giá, che si parlasse senza aver premessa una profonda meditazione sul soggetto che prendevasi a disaminare; ma preferiva ad ogni attra preparazione quella, che da esso lui praticavasi costantemente, vale a dire, l'orazione. Non è quindi maraviglia, se si udissero in quelle adunanze i primi genj d'Europa a parlare il semplice linguaggio de' sigliuoli di Dio. Eglino ne avevano in Vincenzo de' Paoli il più sublime modello. L'illustre Bossuet, l'uomo più capace di giudicare di siffatte cose, nella lettera ch' ei ne scrisse al Papa, chiama GESU CRISTO a testimonio,

che S. Vincenzo parlava il linguaggio di Dio, e che all'udirlo gli venivano tosto in mente le parole dell'Apostolo: si quis loquitur quasi sermones Dei. Ma l'eloquenza di Vincenzo de' Paoli, avvegnachè nemica degli ajuti mendicati dall'arte, era sovente dalla caritá, che lo ardeva, condotta al più alto grado di perfezione, cui potessero aspirare gli oratori più facondi: il discorso, onde egli eccitò le dame della carità a proseguire la grand'impresa di provveder alla vita ed all'educazione degli esposti fu meritamente dal celebre Gibert riguardata come un modello di eloquenza patetica: ed io qui lo recherò nella sua lingua originale per non iscemarne la nativa bellezza. « Mesdames, la compassion et la « charité vous ont fait adopter ces pé-« tites créatures pour vos enfans. Vous « avez été leurs meres selon la grace a depuis leurs meres selon la nature les « ont abandonnès. Voyez maintenant si « vous voulez aussi les abandonner. Ces-🥨 sez d'être leurs mères pour devenir á

a prèsent leurs juges: leur vie et leur mort est entre vos mains. Je m'en avais prendre les voix et les suffrages; a il est temps de prononcer leur arrêt, et de savoir si vous ne voulez plus avoir de misèricorde pour eux. Ils vi vront, si vouz continuez d'en prendre un charitable soin; au contraire ils mourront et pèriront infalliblement, si vous les abandonnez. L'expèrience ne vous permet pas d'en douter.

## ANNOTAZIONE VII.

- « Ritorna la scienza e la disciplina ai « ministri ec. pag. 31.
- (32) Egli può dirsi senz' ombra di esagerazione, che VINCENZO DE' PAOLI
  popolò la Francia di ministri del santuario e di pastori ripieni dello spirito della
  loro vocazione. Dalle sole conferenze di S.
  Lazzaro uscirono, durante ancora la dilui vita, i due illustri fondatori della comunità di S. Sulpizio e delle missioni stra-

niere, ventitre fra Vescovi ed Arcivescovi, i quali per la maggior parte si mostrarono zelanti nel ridonare alla Chiesa ed ai costumi il lustro primiero: per nulla dire di una prodigiosa moltitudine di sacerdoti, i quali coll'esempio e colle ammonizioni introdussero, e ristabilirono nel clero delle provincie la santitá e la dignitá conveniente ai dispensatori dei misteri di Dio, e si unirono con i sigliuoli di S. VINCENZO per richiamaro i popoli alla virtù, all'obbedienza, ed alla religione. Se si volessero distesamente riferire le conversioni, che in ogni classe di cittadini furono per loro mezzo operate nella sola città di Parigi, vi avrebbe materia d'un intero volume. Sono parole del primo storico di S. VINCENZO DE' PAOLI.

#### ANNOTAZIONE VIII.

con voi, che su basi novelle fondar volet costume pubblico e l'amor della patria, voi che dalle ruine di quella religione ec. pag. 32.

(35) Non potrebbe egli dirsi, che gli sforzi fatti dagli increduli per annientare la religione in un regno, che ha sopra di se rivolto gli sguardi dell'universo, anzichè portare a compimento il lor empio sistema, hanno accresciuto i trofei della religione medesima? Due erano le massime principali, che da più di mezzo secolo spacciavansi per atterrarla. Si diceva primieramente, che non era impossibil cosa l'avere una morale produttrice dell' ordine e della felicità pubblica, senza punto ricorrere al vangelo, il quale così render si voleva affatto inutile. Aggiugnevasi a ciò, che intanto gli ecclesiastici la sostenevano in quanto la più parte di essi per ignoranza credeva; e gli altri, che di talenti erano forniti, vendevano l'ipocri-

sia della fede agli onori ed'alle ricche prebende. Ma ambedue queste calunnie furono sventate dal soffio dell Altissimo. E per quello che appartiene alla morale, potevano eglino i predicatori della morale antireligiosa dimostrar meglio coll' esempio loro, che una morale senza religione é una chimera? Il regno dove si spacciarono con più d'audacia, e furono dissimulati con più d'indolenza siffatti principj, provò assai bene qual fosse la morale della incredulità, e quali benefici effetti ella producesse. I nomi di virtù, e di coscienza repubblicana faranno fremere i posteri, che leggeranno nelle storie gli orrori di Parigi, di Marsiglia e di Lione, progettati ed eseguiti da mostri, che si vantavano di aver riformati i costumi della nazione loro. Nè l'incredulità istessa potrà quindi innanzi porre in dubbio, che la morale de suoi seguaci sia la morale dei delitti, delle atrocitá, e del sangue.

Forse con maggior apparenza di ragione s' inveiva dagli increduli contro il ciero, massimamente della capitale e d'altre cit-

ta primarie di quel vasto regno. Un'aria di profanità, che respiravano alcuni ecclesiastici, massime di più alto rango, aveva pur troppo dato luogo alle satire dei nemici della Chiesa. Ma si poterono di leggieri nel corso di un'inaudita rivoluzione distinguere gl'ipocriti, gl'ignoranti, gli schiavi del fasto e del piacere, nella rinunzia fatta da parecchi di essi al sacro ministero. Il lor numero ad ogni modo fu piccolissimo; nè questi per avventura erano di quelli, che prima di quell'epoca tremenda fossero saliti in reputazione di sacerdoti religiosi e costumati, come per molti esempli potrebbesi dimostrare. Eglino deposero al primo scoppio della irreligiosa anarchia un abito, che disonoravano: rinunziarono ad uno stato, che più non adescava il lor cuore corrotto; e si credettero felici abbastanza di non dover più arrossire del contrasto, che si scorgeva tra i loro doveri e la loro condotta. La massima parte per lo contrario de' ministri del santuario non vacillo un solo istante, e fece vedere la veritá di quel detto di

un antico padre, che il sacerdote di Cristo può essere ucciso, ma non vinto. Invano si offrirono nel più lusinghiero prospetto applausi e ricompense agli apostati. Invano furon adoperati con incredibil barbarie i supplizi, le carnisicine, l'infamia contro i costanti e fedeli. Niuno mutò credenza: tutti amarono meglio d'inondar disangue la loro patria, o di viver raminghi e poveri in terra straniera; e molti senza dubbio ricevettero tali avversitá, come preziosa occasione onde espiare i passati disordini. Tra di questi ve ne ha parecchi assai noti per le loro dignitá e pei loro talenti. Il perchè non v'ha se non la cecitá istessa, che non vegga la falsitá delle calunnie, con cui gl'increduli tentarono di porre in dubbio la fede e la virtù di que'degni cittadini. Le frodi adunque ed i raggiri dell'empietà, non che abbiano servito al di lei trionfo, condussero al disinganno i popoli sedotti, e fecero toccar con mano la veracitá e la necessitá della religione dei loro padri. Che tali debbano essere le necessarie consprezzo della quale fu cagione di tanti delitti L'empietà smascherata non ardirà più mostrare apertamente la fronte intrisa ancora nel sangue. Ond'egli è palese, che dalla provvidenza eterna si sono in queste terribili vicende rivolte contro i nemici suoi quelle armi istesse, colle quali annientarne volevano persino il nome.

L'autore scriveva questa annotazione nell'anno 1795. Egli vede con trasporto di gioja avverate in gran parte le sue con-

getture nel 1801.

### Annotazione IX.

« Tutte le azioni di lui presero moto e « vita ec. pag. 37.

(39) « Noi siamo i preti de' poveri (di-« ceva egli ai suoi figliuoli) Dio ne ha « scelto al loro sollievo. Questo è il no-« stro essenzial dovere: il rimanente non « è che accessorio. « Egli bramava, che la caritá e la compassione loro divenisse famigliare a segno, che al solo vederli si

79

potesse dire: ecco gli uomini di misericordia. Questo titolo così augusto agli occhi di VINCENZO DE' PAOLI, fu quello appunto, ch'egli si meritò con mille opere, che sarebbero incredibili, ove non avesse loro impresso un conio di soliditá, la quale ne fará fede ai nostri posteri più tardi. Io ne ho rapidamente accennate le principali nell'elogio: qui aggiugnerò, che il solo ospedal generale di Parigi, dal nostro Santo ideato ed eseguito nel giro di pochissimi anni, fu un'impresa inutilmente tentata da S. Giovanni Grisostomo in Co. stantinopoli, da Arrigo IV. soltanto progettata, e da Maria de' Medici incominciata, ma abbandonata sei anni dopo.

#### ANNOTAZIONE X.

« Che gli uomini grandi, e dalla relie « gione rischiarati ec. pag. 40.

(41) Egli palesava a chicchessia l'oscurità di sua origine con tanto piacere e studio, con quanto i martiri dell'ambizione si sforzano di aggiugnerle splendore e grandezza. Allorchè giunse a Parigi, si fe chiamare VINCENZO, e non DE'PAO-M, per tema di non essere confuso con coloro, che hanno i privilegi d'una culla distinta. Alla corte, dove la nascita è sempre un merito, egli ripeté cento volte di essere figliuolo di un povero agricoltore. Un di che nel consiglio della reggenza fu invitato dal principe di Condé a sedergli vicino: ignora dunque V. A., diss'egli ch'io sono il figliuolo d'un povero contadino? Moribus et vite nobilitatur homo, rispose quel principe, che conosceva tutto il pregio della vera nobiltá. Ma VINCEN-ZO DE' PAOLI era ben lungi dal ravvisare in sè stesso i costumi e la vita degna di estimazione e d'applauso. Nel punto istesso ch'eglitraeva a sè colle sue virtù e colle sue grandi opere gli occhi della Francia e dell' Europa intera, non sapeva riconoscersi se non come servo infedele ed inutile. Il Cardinale della Rochefoucauld soleva dire però, che ove si vo-lesse ritrovare sulla terra la vera umiltà, conveniva ricercarla in VINCENZO. DE'PAOLI.

### ANNOTAZIONE XI.

& Allorche i Lamoignon, i Seguier ecs cc pag. 53.

(54) Parecchi scrittori, che celebrarono con i dovuti encomj la virtù e la pieta di S. VINCENZO DE' PAOLI, non furono egualmente giusti nel render tributo d' amaggio a' suoi talenti. Sancirano tra gli altri, allorchè S. VINCENZO DE' PAOLI dichiarossi contro di lui, parlò de'suoi lumi col fiele, che sempre accompagna l'irritato spirito di partito. Ma i primi genj della Francia Richelieu. Condé, Bossuet, e moltissimi altri grandi uomini di lettere e di stato ne lascia, rono alla posteritá un'idea assai diversa. Lamoignon presidente nel parlamento di Parigi, attestò solennemente, che negli affari comuni la bontá e la umiltá di VINCENZO DE'PAOLI lo ragguagliavano ad ogni sorta di persone: ma che nelle deliberazioni più intricate gli uomini più illuminati del suo secolo nol ritrovavano punto a sè inferiore. Io chiederei se questo elogio possa appropriarsi ad uno spirito mediocre.

#### ANNOTAZIONE XII.

- « Ma non anco la religione innalzato lo « aveva allo splendor degli altari ec. « pag. 53.
- (55) Allorchè fu proposta a Benedetto XIV. la canonizzazione di S. VINCENZO DE' PAOLI, quel gran Pontesice domandò, se si erano per intercessione di lui operati miracoli. Gli fu risposto, che VINCENZO DE' PAOLI aveva portate due anni le catene di un forzato, per ridonare quell' uomo, più sfortunato che reo, ad una moglie desolata, ad un padre cadente, ad una sigliuolanza abbandonata. Il Pontesice rapito da subito entusiasmo gridò: erigantur altaria. Questo tratto

della vita di Benedetto XIV, fará tanto onore al di lui cuore ripieno di tutta l'energia della caritá quanto ne faranno alla vastitá della sua mente i suoi libri immortali.

#### Annotazione XIII.

ce Et di quel cuore, che dolce pegno ec.

(57) Il cuore di S. VINCENZO DE'PAO-LI fu trasportato dalla casa di S. Lazzaro di Parigi a Torino. Alla ingegnosa divozione del signor Sicardi riuscì d'involare fra mille pericoli al furore dell'anarchia quel sacro pegno, insieme con altre preziose reliquie, e molte lettere originali del medesimo Santo.

# ELOGIO SECONDO

Dunque la religion di pace (1), d'adozione, di fraternità e di amore, la religione, che dovunque il materno impero distese, ne proscrisse l'orgoglio, la ferocia, l'oppressione, la servitù; che avvezzò il dispotismo a mordere sul soglio insanguinato ancora un sacro ed infrangibil freno; che richiamò alla dignità nativa l'umano lignaggio; che tutte le nazioni raccolse in una famiglia di fratelli, e strinse in confederazione il ciel colla

(1) Paul. ad Rom. VIII. 15 IX. 4 ad Gal. 4, 5 Petr. 11, 17 I. 22.

terra (2) per eternar tra gli uomini la vera eguaglianza fondata sul più augusto ed inviolabil diritto: questa religione benesica sarà dunque l'alleata de' tiranni, e la nemica de' popoli? Secolo, che il dicesti, io non aspiro a trarti d'inganno. Io non solleverò contro di te la voce di tutti i secoli, che ti precedettero (3); la voce di quei saggi medesimi, che a te son oracoli e numi; a voce dei regni, degl'imperi, dell'universo. Io non ti schie-verò dinanzi cento popoli, che fiorirono sotto gli auspicj della religione, cento, dai quali insiem con lei involossi la politica e civil prosperità; cento che al di lei raggio avvivatore ignoti, giacciono i tuttavia nella ignoranza e nella barbarie, poco dissimili dai bruti, coi quali albergano. So che tu giurasti di esser empio ed incredulo, e tu lo fosti in una guisa, alle passate età inaudita, incredibile alle

<sup>(2)</sup> Ad Cor. VIII. 13, 14 ad Rom. VIII. 16, 17 21. IX. 4 etc.

<sup>(3)</sup> V. ANNOTAZ. I.

future: so che tu giurasti di far trionfar la calunnia, la menzogna, l'impudenza: e invano la verità cinta di tutta la sua forza ed il suo splendore tentò di risparmiarti l'onta dell'infame trionfo. Ma voglio almeno vederti confuso, se vana è la speranza di vederti giusto e ragionevole. Voglio alle tue deliranti bestemnie opporre un nome solo, che la religione trasse dal fondo una pastoral capanna, per formarne il miglior cittadino della Francia, ed il più genoroso eroc dell'umanità: voglio accennare alcuna delle grandi cose operate per la salute di tutti i popoli della terra da quest'uomo, cui la religione fe' vivere poco meno di un secolo alla lor felicità, e poi sclamerò dovunque non è ancor delitto l'essere giusto, riconoscente, verace: la religione, . ch'ebbe il vanto di produrre Vincenzo DE'PAOLI, potè ella mai congiurar colla tirannia ad opprimere i popoli sotto il giogo dell'ignoranza, dell'infelicità, de'vizj, e delle catene?

A tesser l'elogio dell'amico di tutti i

popoli l'eloquenza richiederebbesi d'un oratore degno di parlare all'universo. L'al-tezza di tanta dignità mi sgomenta, o signori, e m'incatena sul labbro le parole. Ma io trarrò dalle gesta di Vincenzo del Paoli quella grandezza, che invano sperar si potrebbe dalla più feconda e pomposa elequenza. Io dirò ai falsi filosofi: voi affermate che il popolo è dalla religione invischiato nell'ignoranza, nel disordine e nel delitto; ecco un uomo, disordine e nel delitto; ecco un uomo, che riconducendo il popolo al seno della religione, lo riconciliò colla virtù, colle leggi, colla patria. Dirò ai falsi politici: voi tacciate la religione di tiranna e nemica del popolo; ecco un uomo, che pieno della religione la lingua e il petto si fe' del popolo scudo e sostegno. Dirò ai falsi moralisti: voi accusate la religione di avvolgere in un silenzio eterno le sociali virtù, perchè ella, che crea i persecutori ed i fanatici, non formò giammai nè un buon cittadino, nè un vero mai nè un buon cittadino, nè un vero amico del popolo; ecco un uomo, che dalla sola religione ispirato, sostenuto e

retto, su i popoli dell'uno e dell'altro emissero profuse beni maggiori di quanti ne abbia mai sognato ne'suoi pomposi e sterili progetti la filosofica filantropia. Non m'avvidi, o signori, e già v'abbozzai il sublime carattere di quell'anima

Non m'avvidi, o signori, e già v'abbozzai il sublime carattere di quell'anima grande, cui altra volta la mia fievol voce, e l'ingegno più fievole ancora, in questo tempio istesso, e tra queste pompe devote recò umil tributo di lode. Voi sorrideste allora propizj a' miei primi tentativi. Cittadini cristiani, voi collo stesso favore or mi sostenete. E tu, o celeste amico dei popoli, con un raggio della luce, che dalla infinita maestà in te discende, mi rischiara la mente, e pronta al grande uopo e lena e forza m'inspira.

Se l'uomo non fosse naturalmente religioso; se proscritta dall'umana società la frenatrice idea d'un legislator divino, che fa dall'alto de' cieli risuonar la maestosa voce, d'un giudice, onniscio, che desta

in seno al colpevole il verme lacerante ed immortale della coscienza; di un vendicatore inesorabile, che addita al giusto oppresso il riposo eterno, ed all'empio esaltato i tesori della sua collera tremenda: se disciolto l'edificio della religione, che formò le prime società, che sotto-mise gli uomini alle leggi, che fu sem-premai il germe ed il sostegno dell'amor della patria, che impresse un carattere sacro, inviolabile a tutte le politiche e civili istituzioni: se infrante le basi d'una morale fondata sulla sanzione sovrana, cterna, immutabile, non divenisse nome ar. bitrario e vano ogni legge ed ogni virtu; il secolo XVIII. potrebbe, o signori, a buon diritto vantarsi d'aver meritata la riconoscenza de popoli, allorchè si volse a strappare dalla loro incurvata cervice il ferreo giogo della religione, ad innalzare sulle ruine della credulità e del vaneggiamento di sessanta secoli il fortua nato impero della ragione e della filosofia. Ma questa si lungo tempo sospirata ri storatrice de popoli ciechi ed avviliti; ma

questa promettitrice fastosa di rigenerazione e di felicità quali produsse tra le signoreggiate genti benefiche rivoluzioni? Sorse ella da prima nei portici di Atene; e le virtù antiche disparvero, il lusso e la voluttà snervarono i tralignati figli dei vincitori di Cheronea e di Maratona. Corse sul Campidoglio, e colle lezioni di Leucippo, di Diogene, di Epicuro sottentrarono ai severi costumi dei conquistatori dell'universo gli errori di Lucrezio e le imfamie de' Cinici. Trionfò sulla Senna; ed i legislatori dell'ateismo assisi sulle montagne di squallidi teschi e di membra palpitanti scrissero a caratteri di sangue (4) i fasti della loro a tutti i secoli ignota filosofia.

Non dettava ella ancora in minaccioso tuono i suoi dogmi al più vasto reguo di Europa, allorchè Vincenzo de Paoli vi aprì gli occhi alla luce; ma sin d'allora provava la Francia i terribili essetti della religion conculcata. L'eresia soriera della

(4) V. ANNOTAZ. II.

incredulità, armava la mano de' popoli contro la Chiesa e lo stato, mentre il fanatismo, mostro ferale, che invocando un Dio di pace, esulta fra le carnificine e le morti stretto nella destra il ferro micidiale, nella sinistra l'incensiere, correva a spargere in ogni petto le furie civili, ad attizzar il suoco delle intestine discordie, ad irritar la Francia contro la Francia. Allor si vide avverata la tremenda minaccia di Zaccaria. « L'Onnipotente pronunziò il « decreto delle sue vendette contro un « popolo infedele. Egli disse: io (5) più « non sarò lor pastore: chi è destinato a « morire cada estinto (6) e chi sopravvi-« verà all'eccidio sol rimanga ancora su di « un suolo a Dio rubello, per ricoprirlo « di stragi e d'orrore.

« Spada dell'Eterno (7), spada vendi-« catrice, non cesserai tu dunque dal se-« minare di vittime la terra? Dio de pa-

<sup>(5)</sup> Jerem. LXIII. 12.

<sup>(6)</sup> Zacch. 11. 9. 5.

<sup>(2)</sup> Jerem. LXVII. 6.

a dri nostri, più non vi avrà dunque in « Israello un veggente (8), che intimi i « tuoi voleri ai popoli sedenti nelle tene-« bre e nell'ombra della morte?,, Sì, uditori, il cielo, che crea le anime grandi alle grandi imprese, in un angolo pressochè ignoto dell' Aquitania trascelse il salvator della Francia. Il cielo, che lo destinava allo stupore dell' universo, a sorpassare nella magnanimità de'disegni e dell'opre i mouarchi istessi, lo fe' nascere in uno stato, che avvolto avrebbe d'una eterna oscurità il nome di Vincenzo de' Paoli, se lo splendore delle azioni non desse maggior diritto alla vera gloria, che non quello della cuna e degli avi.

Già dalla guardia della greggia paterna Vincenzo era passato all' università di Saragozza, già nell'accademia di Tolosa aveva coll'acutezza dell'ingegno e colla vastità dei lumi illustrate le cattredre, già martire della religione, prima ancora di esserne l'apostolo, aveva in Tunisi guada-

<sup>(8)</sup> Luc. I. 79

gnato a Cristo il rinegato infame, che lo tenne di servili catene avvinto; già come Davidde onusto delle spoglie del Filisteo, era venuto in Roma ad apprendere nelle catacombe il disprezzo degli applausi, che Roma ammiratrice a lui tributava, già la considenza di un possente ministro, e l'estimazione di un re conoscitore degli uomini lo lusingavano colla speranza de primi onori del sacerdozio in Parigi, tra lo splendor della corte. Ma ignote sono ai santi le tortuose ed infide vie del favore e della fortuna. Vincenzo De' Paolit sordo ad ogni voce, che dal cielo non scenda, involasi al sorriso allettatore ed ingannevole dei grandi; e ignoto e solo, se non che seco traea tutte le virtù, corre ove giace in seno all'ignoranza, all'abbiezione ed al delitto quella porzione della società, che è condannata ad espiar nelle campagne il soverchiante lusso delle capitali.

Quale scena miserabile e dolente gli si offre, o signori, all'atterrito sguardo! Meste solitudini, campi dall'inclemenza del cielo, e dal furor della guerra disertati;

d by Google

pòveri tetti, ruinose capanne, su cui par che il sole sdegni di scendere col raggio avvivatore; templi abbattuti, altari inceneriti, i quali appena annunziano l'idea d'una religione, di un Dio; uomini disonor del lignaggio umano . . . Non così alla vista de suoi fratelli dal Babilonico fasto avviliti palpitò di tenerezza e d'orrore il pietoso Zorobabelle, come freme di affanno, e di zelo s'accende a sì lugubre spettacolo il cuor di Vincenzo, e stidando i pericoli, i disagi, la morte vincitor di ogni contrasto parte, corre, vola ... O monti, o selve, o campi, o deserti, voi riceverete alfine un Amos consolatore (9). Quanto saran belli i passi di colui, che vi annunzierà la prosperità, la pace e la salute universale! Vicino all'umile abituro del povero gemente, della vedova desolata, dello spregiato agricoltore scorreranno quelle mistiche acque vivificanti, che la eterna misericordia farà zampillare da fonti del Salvatore (10)

<sup>(9)</sup> Rom. X. 15. (10) Isai. XII. 3.

Allora ogni poggio, ogni valle, e le capanne e le rupi e le foreste esulteranno in faccia al Signore (11), e si rallegreranno all'udir la gran novella di liberazione e di conforto...

Non sembravi, o signori, di ravvisare in questo fatidico linguaggio al vivo espresse le fatiche ed i trionsi di Vincenzo ne'Paoli? Invano alle orme di gigante ch' ei segna si oppongono e tenebrose caverne e trarupati monti ed orride foreste. Simile nella celerità del corso ai conquistatori, che il cielo invia a fulminar le nazioni, egli si aggira pei borghi, pei tuguri, pei villaggi della Francia, e predica ed istruisce e prega e riprende o persuade, annunziando ovunque nella moral del vangelo la consolante filosofia degl'infelici. Ben tosto gli abbandonati abitatori de' campi riconoscono nel lor novello apostolo un fratello, un amico, un padre, un uomo di Dio, che loro spezza il pane della parola, un uomo di stato, che sa loro amare la giustizia,

(11) Psalm. LXF. 12.

l'ordine, la sommessione alle leggi; un uomo semplice e povero al par di essi, che loro insegna coll'esempio assai più d'ogni eloquenza possente, a sollevarsi oltre l'impero del tempo, a disprezzarne le ingannatrici speranze e le fuggevoli felicità, (12) a chinar la fronte sotto la destra di quel Dio, che numera le stille delle lor lacrime e dei loro sudori, di quel Dio, il quale coronerà ogni istante di ben tollerata pena con tutto il peso della sua glo-ria (13) e della sua grande magnificenza. A queste voci di conforto e di salute un popolo nelle sue catene fremente impara ad amare un' esistenza, contro di cui par che cospiri il cielo e la terra. Il sentimento sempre attivo d'una felicità eterna, immutabile, che lo attende, addolcisce le sue fatiche, i suoi disagi, e l'astringe, direi quasi, a benedire la sua stessa misera condizione. Tutto cangiò d'aspetto. Risor-gono i rustici templi dallo squallore anti-

<sup>(12)</sup> I. Petr. v. 6

<sup>(13)</sup> II. Chor. IV. 17.

97

co, e nella loro semplicità degni divengono dello sguardo di Dio. Risuonano gl'infocati sospiri ed i gemiti profondi della
compunzione e del ravvedimento là dove
sol s'udivano le strida della ferocia e della
bestemmia. Mille disperse popolazioni formano, direi quasi, una sola famiglia, cui
soavi legami della religione di amore e
di pace insieme annoda e stringe; e la Francia vede popolate di Cristiani utili, tranquilli e felici quelle campagne, ove Vincenzo de' Paoli appena rinvenuto aveva
degli uomini.

O voi, che tra il tumulto ed i piaceri delle capitali, onorate nelle vostre eloquenti declamazioni del nome di fanatici e d'impostori que' ministri, che sfuggendo il brillante teatro delle città popolose, corrono a spargere i sudori evangelici nella solitudine delle rusticali capanne; toglietevi, oratori dell'umanità, all'ozio fastoso dei vostri gabinetti; seguite i passi di questi uomini infaticabili, che volano sino alla estremità de' più vasti reami, che superano i gioghi delle più scoscese montagne, che

di Cristo nei tuguri del povero e dell'afflitto. Contemplate la forza, che ha su quei semplici cuori la voce dell' uomo apostolico, che loro annunzia la verità del regno di Dio. Come i loro atti, il lor silenzio, il lor contegno, il lor sembiante tutto annunzia il bisogno ch'essi hanno delle consolazioni e delle speranze della fede! Quale avidità! quale attenzione! quai sospiri! quai lacrime! qual prodigioso cangiamento! Il nemico vola a stringere al seno il nemico, in cui per la prima volta ravvisa un fratello; l'infedele amministratore ridona alla vedova abbandonata la rapita sostanza del pupillo gemente; da per tutto la giustizia, la pace, la concordia, la gioja ritornano alla voce del caritatevole ministro, che esercitando una specie di magistratura paterna, fa trionfar le leggi, e la sociale felicità all'ombra della religione ....

E chi potrebbe a fronte di questo spettacolo commovente non aprir il cuore alle più dolci emozioni? Chi bramare ancora di veder a trionfare ne' campi l'incredulità

che già corruppe le capitali?

O filosofi, tanti vostri infelici fratelli chiedono di sfogare in seno alla religione, di alleggerire colle di lei eterne e consolanti speranze i propri affanni: e a voi, che vi vantate di essere gli amici, i protettori dell'umanità, a voi regge il cuore di mettere il colmo alla lor miseria? Imperciocchè qual v'ha infortunio maggiore di quello, che astringe gli uomini a divorare il disprezzo e la calamità, senza che nulla attender possano dalla terra, e nulla sperar dal cielo?

Ma i prodigiosi successi, che immortalarono nelle campagne lo zelo di Vincenzo de Paoli, erano appena ne'consigli della provvidenza sovrana i primi tirocini delle imprese, cui egli accinger si doveva in più vasto campo, ed in più periglioso arringo. Tale il pastorello Davidde avvezzava a lottar colle fiere nemiche del paterno gregge quella destra, che doveva un giorno conquidere il gigante terror d'Israello. Il nome e l'opre dell'eroe, ch'io celebro, trasvolarono rapidamente, o signori, dal silenzio delle capanne alla fragorosa capitale della Francia: e l'umile apostolo dei villaggi fu chiamato dall'Eterno al brillante, ma difficile apostolato di Parigi.

Chi mi darà e pennello e colori atti a ritrarvi quella città, e quel popolo! Non io, se avvivassi i miei detti colle immagini spiranti, onde il patetico Isaia e l'energico Abacucco dipinsero i costumi di Ninive e di Babilonia, lusingar mi potrei di averne in iscorcio delineato l'abbozzo.

Come Paolo (14) in vedendo fra le tenebre dell'idolatria giacente la più popolosa e colta città della Grecia; tale all'aspetto della corruzione e della iniquità, che inondano la novella Atene d'Europa inorridisce Vincenzo, e lacerato dai trasporti del divino amore: Olà, grida qual altro

(14) Act. XVII. 16.

Mosè (15), se alcuno v'ha, che nutra in seno lo zelo di Dio, sorga e mi segua. Al suon di queste parole, cui lo spirito di Dio anima e rinforza, destansi da lungo sonno i tralignanti figli d'Aronne, e accorrono in folla a guerreggiar sotto la condotta di lui le guerre del Signore (16)... Quale spettacolo, ascoltanti degno degli aurei giorni del cristianesimo! Il campo del padrone celeste or or di triboli e di spine ingombro, già di folta messe bion-deggia mercè le cure dei novelli cultori. Un solo apostolo trasfuse l'ardor del suo zelo in mille apostoli; già il popolo di Parigi, della Francia, dell'Italia e di Europa divengono angusto confine alla vastità dei disegni e dell'opre di questi eroi. Voi li vedreste volare collà rapidità dell'aquila a piantar la croce su quelle barbare terre, che ancor fumano del sangue de' martiri. Li vedreste generosi intre-pidi, strapparsi dal seno de' congiunti,

<sup>(15)</sup> Exod. XXII. 26.

<sup>(16)</sup> Reg. XVIII. 17.

degli amici, della patria; cimentarsi coi pericoli d' una lunga navigazione; sfidar gli elementi ed i naufragi; vincere colle siamme del loro zelo l'ardor delle infocate arene; penetrar nell'antico e vasto impero di Jao, innestar la dottrina di Gesù Cristo sulla filosofia di Confucio; introdurre colla religione le leggi d'umanità e di società fra genti selvagge note appena all'audace curiosità de viaggiatori; suggellando alfine colle più dure tribolazio-ni, colla schiavitù e col sangue il loro apostolato immortale... Vincenzo è l'anima, per dir così, di questi eroi. Dal cen-tro di Parigi egli dirige i lor passi e le lor fatiche; piange sulle lor ceneri, come tenero padre sulla tomba de suoi cari figli, e sol si consola allorché applaude alla lor fortezza, ed ai trionsi ch'essi recano appiè della Chiesa e della umanità.

Ma qual sorge a turbar le vaste idee di Vincenzo mostro ferale? Eresia figlia di Calvino, io ti ravviso al larvato volto, ai detti lusinghieri che allettano il popolo, che lo invitano alla indipendenza religiosa per condurlo alla indipendenza civile. Ben tu all'ombra de' grandi nomi, e dei più grandi delitti cerchi difesa e riparo; ma invano. Vincenzo t'affronta, ti combatte, ti vince. Tu cadesti al tempestar del suo braccio possente: nè, finchè egli re-spirò, innalzare osasti la fronte baldanzosa ad insultare dai delubri di Samaria il tempio ed il nome del Dio di Gerusa-lemme. Nè tu al suo sguardo penetratore ti sottraesti, o avvolta ne'tuoi tenebrosi artifizi setta fatale, che dagli stagni delle Fiandre uscita t'insuperbisti del nome di Agostino, che ti prevenne, e ti condannò. Setta fatale ai lusingati re, ai popoli sedotti, ben tu per un'istante colle con-tegnose sembianze, colle ad arte umili e melate parole trar potesti in inganno il cuor di Vincenzo, incapace siccome di ordire, così di sospettar gl'inganni e le frodi; ma non lungo tempo il potesti. Appena delle mentite forme ignudo a lui's' offri l'orrido tuo ceffo, che impugnando la tromba in Sionne chiamò a battaglia il campo d'Israello (17), che già s'avvezzava a non più paventare un nemico tanto più terribile, quanto che nelle tenebre macchinava agguati, e preparava sconsitte, e disegnava trionsi. Che se ai piedi suoi doma e spenta non giacque l'idra mortisera, su, o signori, perchè ad un sol uomo dato non era di reciderne le sulminate teste ognor rinascenti, o perchè il cielo voleva con troppo memorando esempio a tutte le venture età dimostrare che la novità delle opinioni religiose è sempre mai foriera ed amica delle politiche rivoluzioni.

Vincitor degli orrori, che pervertivano lo spirito de' popoli, chi ridir potria, con qual ardore volgasi Vincenzo a combattere i vizi, che ne corrompono il cuore? Perchè non ho io la divina facondia del grande oratore che s'innalzò sovra sè stesso, allorchè celebrò i trionfi da Paolo riportati nella capitale dell' universo! Io m'accin-

(17) Joel. II. 15.

gerei allora a ritrarvi come in parlante quadro le imprese e le vittorie, onde VIN-CENZO DE'PAOLI illustrò la religione nella capitale della Francia. Impugnando como Esdra il libro della legge, e levando como Giona la voce in mezzo ad un popolo pro-varicatore, egli intima i giorni della penitenza, e come il gran fondatore della chiesa di Efeso, ovunque muove il passo, ogni vizio ei fuga ed ogni errore. Egli parla il linguaggio degli uomini e degli anagioli: agli è il completatione della comp gioli; egli è il Samuele del suo secolo; egli l'interprete della divina volontà; egli il ristoratore della dottrina, della verità a della giustizia. Niuno resiste allo spirito ed alla sapienza che in lui favella. Mille peccatori vengono ad espiare a' suoi piedi le loro passioni; mille tepidi a riaccondersi del santo fuoco avvivator della grazia, mille giusti a correre sotto il suo magistero la via della santità e della perfezione. Parigi attonita grida, che un gran profeta apparve (18) nel suo seno, e che non isde-

<sup>(18)</sup> Luc. VII. 16. pag. 57.

gno alfine Iddio di visitare il suo popolo. Quale in fatti si vide per opra di Vincenzo in una città immensa, che ben a ragione chiamarsi pote compendio dell'universo, rapido stupendo inenarrabile cangiamento! Se le colonne del tempio vacillanti in pria ne divennero l'immoto sostegno, vanto fu di lui, il quale ben sapendo che tentasi invano di riformar le tribù, allorche di pura luce non risplendono i candelabri del tabernacolo, fe'per la prima volta ammirare alla Francia le ecclesiastiche istituzioni, onde il gran Carlo Borromeo s'immortalò in Italia; vanto fu di lui, che non ai nomi illustri, ma alla illustre scienza, od alle più illustri virtù accordati volle gli onori del santuario. Se la giovinezza trovò nella meditazione degli anni eterni un argine contro la inondante corruzione del secolo; se la vecchia ja diede alla religione gli ultimi respiri d' una vita consecrata al libertinaggio ed alla incredulità, se il sesso più debole e più fatale al costume assoggettossi al freno del conte-gno e della modestia; se nella corte istessa

107

l'insensibil mollezza si riscosse dal dolce letargo sempre ai popoli funesto; se le leggi ripigliarono vigore e maestà all'ombra de'costumi, senza de'quali sono le leggi inutili e vane; se dalle private virtu nacquero l'ordine, la calma, la tranquillità pubblica, Parigi, a Vincenzo de'Paoti tu lo dei, o per meglio dire tu lo dei a quella religione, che sola fin nella sorgente colpisce i vizi distruggitori dell'ordine civile; che sola è il necessario supplemento alla insufficienza delle leggi umane, senza di cui non hanno gli stati nè vere leggi, nè veri costumi, nè vera sicurezza, nè vera felicità; a quella religione in somma, che sola può rialzare i popoli dall'abisso, in cui l'immortalità sovvertitrice gli spinse.

sovvertitrice gli spinse.

Titani del secolo XVIII., che deste l'assalto all'empireo per trarre giù dall'eterno soglio questa religione, che immota siede accanto al Reggitore supremo, voi sie e i più crudeli nemici de' popoli. Godrà, lo so, all'ombra dell'atroce vostro sistema il libertino, il pubblicano, lo

scellerato, il tiranno, i quali vedendo nella virtù, nel vizio, nell'immortalità una chimera dagli scaltri legislatori sognata, potranno assistiti dall'oro, dalla forza, dalla frode, dalla lusinga della impunità immergersi a lor talento nel lezzo della voluttà, opprimere il povero, innebbriarsi di lagrime e di sangue; ma il misero condannato ad inondare col sudor della fronte un pane di dolore; ma l'infermo, cui la vita altro non è se non una lenta morte; ma il debole divenuto bersaglio all'ingiustizia del potente; ma l'infelice lacerato dalla calunnia, oppresso dalla persecuzione; ma il popolo, su cui questi c mill'altri mali vanno come in lor centro a gravitare, il popolo, porzione più numerosa e più utile della società, sarà egli meno sventurato, amerà egli l'ordine, la legge, la patria, quando la sua forza non si prostrerà alla giustizia del cielo? Quando null'altro vedendosi dinanzi agli occhi fuorche l'immagine desolante del caso e del nulla, sarà ne'suoi mali astretto ad invidiare i bruti men di lui inselici,

109

a maledir disperato la natura, a bramar la morte, ad ascretarla con una mano omicida? Prosondi politici, non calcolaste voi dunque gli eccessi, in cui precipitar potrebbero gl'infelici che vi circondano, ove non siano frenati dal timor d'un Dio, nè sostenuti dall'idea d'una futura felicità? Filantropi umanissimi, potrete voi dunque invidiare ai miseri il solo freno, il sol consorto che lor rimane, la sommessione all'Eterno, la considenza nella sua bontà e nella sua giustizia? Ah se la religione (19), se questa sovrana reggitrice, se questa unica ed estrema consolatrice de' popoli sosse un inganno; silososi, non sarebbe una crudeltà, un'insania non sarebbe l'involare loro un sì dolce e sì necessario inganno?

Ma troppo alto aspira chi osa far discendere i filosofi sino a turbar colla vista degl'infelici il lor sublime egoismo. A forza di riflettere sull'umanità, dice l'oraco-

<sup>(19)</sup> V. ANNOTAZ. III.

lo della moderna sapienza (20), a forza di richiamar gli uomini a severa disamina, il filosofo impara ad apprezzarli giusta il lor valore; ed è ben difficil cosa l'amare ciò che si disprezza. Ben tosto egli concentra in se medesimo tutto l'interesse che gli uomini virtuosi dividono coi loro simili. L' egoismo tanto più in lui s'aumenta, quanto prende viemaggior vigore l'infinita indifferenza, ond'egli riguarda l'universo. La famiglia, la patria sono per lui parole vuote di senso. Ei non è più ne congiunto, nè cittadin, nè amico: egli è filosofo. Filosofia dell'egoismo, vieni e vedi nella religione una scuola di virtù, d'umanità, di benesicenza costante, invariabile, universale. A lei dinanzi, il ricco, il povero, il potente, il debole divengono eguali (21), perchè l'Eterno creò gli uni e gli altri dallo stesso limo (22); divengono fratelli, perchè tutti sono membri della immensa

<sup>(20)</sup> V. ANNOTAZ. IV, (21) Prov. XII V. 2.

<sup>(22)</sup> Job. XXXVI. 6.

famiglia (23), di cui l'Eterno è il padre. Quel povero, che ricevette insiem colla esistenza il retaggio del disprezzo; quel verme della terra, su di cui tanti altri vermi appena degnano abbassare disdegnoso lo sguardo; il più abbietto in somma, il più vile del popolo è dalla religione rivestito di un carattere sacro (24), augusto, inviolabile, che gli dà divitto al rispetto, alla compassione, all'amor dell'universo (25). Ella che addita a tutti egualmente il sublime titolo, che solo fa l'uomo innanzi a Dio veracemente grande ed iliustre; ella che tutti gli uomini trasforma in altrettanti re, perchè lor dona indistintamente il diritto di sedere nell'imperturbabile regno di Cristo; ella sola può gridare con voce autorevole ai possenti, ai ricchi, agli Dei della terra; amate il popolo vostro fratello (26); onorate i figli dell'Eter.

<sup>(23)</sup> Gen. XLIX. 18. Ad Ephes. IV.

<sup>(24)</sup> Ephes. V. 23. Petri II. 17.

<sup>(25)</sup> Rom. XII. 10. Prov. XXII. 2.

<sup>(26)</sup> Act. II. 37. Ad Rom. IX. 4. 21. 29.

no, i coeredi vostri; rispettate l'origine augusta, da cui discendono, il destino immortale, a cui sono chiamati (27), siate loro amici e lor difensori.

Io mi rappresento, o signori, Vincenzo DE'PAOLI, che nel fondo della sua solitudine assorto nella meditazione di queste massime benefiche geme e s'affanna sulla infelicità de'popoli. La patria s'asside al suo lato: gli stanno a fronte la carità e la giustizia. d'ogni intorno il circondano le immagini dolenti delle umane infelicità. Un moto irresistibile di compassione lo fa palpitare, e gli desta nel seno tutto il cordoglio, che si prova da una madre in mirar le pene del figlio ch'ella portò nelle sue viscere. Allora gli si affacciano di lontano il ricco ed il grande, che cinti dai lor tesori e dalla loro insensibilità fastosa, più non sì sovvengono della consanguinità, che gli unisce cogl'infelici. Vincenzo null'altro loro invidia, fuorchè il privilegio, che essi disprezzano, di poter diminuire i mali

(27) ANNOTAZ. V.

degli uomini. Ed io, esclama nel suo dolore, io non ho per sollevare i miei fratelli, fuorchè la mia voce e la mia carità! deh questa almeno al loro bene si consacri! Disse, e tosto lo videro i porti di Marsiglia e di Bordeaux consacrato al ministero più doloroso e più oscuro; e tosto i forzati, che tra l'orror delle loro natanti prigioni chiedevano con voce sepolcrale, se vi avesse ancora sulla terra un'anima capace di pietà, amica dell' umanità sofferente, trovarono alfine quest' anima prodigiosa non ispietata in Vincenzo De' PAOLI. Egli che s'assideva nei consigli dei re; egli che educava alla chiesa i Flechier, i Bossuet, i Fenelon; egli dal cui labbro, come dalla bocca del veggente di Dio, pendevano i Lamoignon, i Tellier, i Ri-chelieu, i Condè; egli lustro e splendore del clero di Francia, non isdegna aggi-rarsi in quegli orridi ricinti, ove giacciono i più vili ed i peggiori degli uomini. In mezzo a quel popolo di sventurati, quasi fatto un di loro, voi lo vedreste o signori, ora prostrarsi ai loro piedi inon-

114 dando di lagrime le lor catene, ascoltando compassionevole i lor lamenti, insegnando loro a tollerar la giustizia degli uomini per placare e disarmar quella di Dio; ora ispirare sensi di pietà e di misericordia in que' giudici ed in que' ministri, che avvezzi ai supplizi, ne mirano con fredda indifferenza le vittime; ora consegrarsi al servigio di coloro, che sotto il peso delle catene, degli anni e della miseria soccombono, e mescere le sue colle lor lagrime, ed astringere, per dir così, la calma e la virtù ad abitar un soggiorno, ove par che di concerto siansi riuniti tutti i vizi per offrire una sensibile immagine di quanto possa la corruzione avvilir la dignità della natura umana. Vedreste allora quelle vittime sventurate della pubblica indignazione e delle leggi, strascinandosi dietro le stridenti catene, affollarsi a lui d'intorno, e colla lacrima della consolazione sul ciglio abbracciarne a gara le ginocchia, ed esprimendo agli atti, al vol-

to, al silenzio istesso quella riconoscenza energica e profonda, che solo è nota agl'in-

felici, acclamarlo udreste ad una voce coi dolci nomi di padre, d'amico, di li-beratore . . . Di liberatore, io dissi? Sì, o Cristiani, Vincenzo de' Paoli lo fu; e Marsiglia vide in lui rinnovato un prodigio di grandezza d'animo che la sola forza d'una religion divina ispirar poteva; prodigio, che meritò a Paolino di Nola gli applausi della Chiesa e gli altari della posterità (28) . . . Mentre egli frenando a stento le lagrime, tenta di ra-scingare quelle degl'infelici, che lo circondano, uno ne scorge, che su i ferrei ceppi incurvato, fissa al suolo la fronte, tacito, affannoso, geme e s'addolora, incapace egualmente d'implorare l'altrui pictà, e di spiegar la doglia, che qual gelido torrente gli ruina sull'anima. VINcenzo intenerito a lui s'accosta, e con quell' aria soave, che distingue la carità: Amico gli dice, che piangi? Questi tratto dal cor profondo un lungo gemito, alza gli occhi all'uomo sensibile, che per la

(28) V. ANNOTAZ. VI.

prima volta di lui e della angoscia sau si cura: e prorompendo in più largo pian-to:... » Ah, Signore, ei risponde, io » son reo . . . non son già queste cate-» ne, che mi fanno piangere. Io saprei » sopportarne il peso, se la mia servitù, » se l'infamia mia tutta si ristringesse a » funestar questa mia vita delinquente e » sventurata. Ma un padre, cui queste » catene fecero morir di affanno . . . ma » una madre . . . una sposa . . . tre » figli, che sol sopravvissero al mio de-» litto ed alla mia pena, per sentire tutto » il dolor d'una tarda morte, che io . . . » io stesso lor porterò nel seno . . . in » quel seno . . . Oh Dio! signore, per » quei seno . . . On Dio! signore, per pietà lasciatemi. Troppo è crudele il » rammentar gli spasimi, le smanie d'una » madre . . . d'una sposa, che forse or » ora spireranno col mio nome sulle lab- » bra · di que' figli . . . miseri figli, che » maledir dovranno il lor genitore! » Teneri oggetti, immagini dolenti, deh! scendete men barbare a lacorare l'anima

Teneri oggetti, immagini dolenti, deh! scendete men barbare a lacerare l'anima più tenera e più sensibile . . . Vincenzo

sviene oppresso dal dolore, e solo agli spiriti smarriti ritorna per chiedere i ceppi di quello sventurato, per ottenerli a forza di preghiere, e di suppliche di pianto, per divenir in di lui vece prigioniero nella più infame ed orrida delle prigioni . . . Oh natura! oh religione! oh Vincenzo DE' PAOLI (29)! Chi mi desse, diceva il Grisostomo, di mostrarmi in faccia all'universo avvinto delle catene di Paolo! Chi mi desse, io grido, di potermi in faccia a tutti i popoli della terra mostrare avvinto delle catene di Vincenzo de' Paoli! Levando allora a tutta lena la voce: Popoli, sclamar vorrei, ecco le catene, che un innocente involò ad un reo, sol perchè in un reo la religione addita un fratello. Quest' innocente giacque in una volontaria e durissima scrvitu, di cui tutto il rimanente de' suoi giorni portò ne' piedi impresso il marchio doloroso ed onorevole: ed egli, che fu capace d'un atto si grande, ebbe l'eroismo più gran-

(29) Chrysost. de laude D. Pauli.

de ancora di avvolgerle in un silenzio eterno. Popoli, la religione produttrice di questi eroi sarà dunque la nemica

vostra, la vostra tiranna?

Ma deh! gli Angioli destinati a reggere il freno degl'imperi, veglino intanto su i giorni di questo prigioniero illustre, in-comparabile. Se cade vittima della sua carità l'amico, il sostegno de' popoli, che sarà della Francia, che sarà di Parigi?

Il popolo di Parigi aveva allora più che mai d'uopo di un uomo capace di annunziare, senza confondersi, agl'irritati monarchi la voce e i diritti di una religione di pace edi perdono (30). Il popolo di Parigi divenuto, come quel di Antiochia, oggetto di collera a'suoi dominatori, ne aveva al par di esso provocati i fulmini tremendi. Già uno stretto assedio cinge la capitale della Francia... Ecco lampeggiar le spade... ecco la fame, l'orror, la morte affacciarsi nel più ferale aspetto al popolo confuso, impallidito, tremante. Chi

<sup>30)</sup> V. ANNOTAZ. VII.

osera, o signori, perorar la causa di que-sto popolo? Chi affrontar la collera dei re? Chi recare appie del trono la timida verità? Chi posporre la sua alla comun salute? Sappialo la miscredenza, sappianlo le generazioni presenti e le future, sappianlo i popoli tutti della terra: questo uomo, quest'eroe non fu l'insensibil politico, non il filosofo egoista, non il pubblicano calcolator dell'oro, onde la pubblica miscria avrebbe ricolmi i suoi scrigni: quest'uomo, quest'eroe fu un ministro della religione, fu Vincenzo De PAOLI. Incrme e solo, insultato, cercato a morte da quel popolo istesso, ch'egli corse a salvare, non avendo per se che Dio e il suo coraggio, giugne alla corte: Come Flaviano in-nanzi a Teodosio, Vincenzo de'Paoli osa innalzare dinanzi al trono degli offesi re la voce del re de're, come Flaviano, sicuro di dovere con un perpetuo esiglio dalla patria espiar la bella sua colpa, non è meno perciò intrepido, eloquente, invitto: come Flaviano nulla egli teme, perchè nulla brama, fuorchè la gloria del trono, l'onor della religione, la salute del popolo. Ma più felice del Patriarca d'Antiochia, Vincenzo de Paoli non ad una sola città, ma a tutta la Francia risparmia l'orror d'una strage. Impetra la pace alla capitale più popolosa, e la gioja al più vasto regno d'Europa. L'Egitto creduto lo avrebbe il Dio tutelare de' popoli; e Atene e Roma dedicato gli avrebbe colonne, simulacri ed archi, siccome al genio della beneficenza.

E qui è, o signori, dove l'eloquenza a fronte della grandezza, e della vastità dell'inarrivabil soggetto sbigottita e confusa cede alla storia il dritto di celebrar Vincenzo de' Paoli. E come racchiudere entro i brevi confini all'orator segnati l'opre benefiche d'un uomo, che altro confine alla sua generosa misericordia non prescrisse, fuorchè quello delle umane infelicità? D'un uomo, la di cui pietà rasciugò tante lagrime, quante sparger ne fece la spada de'Cesari e degli Alessandri? Di un uomo, che il cielo inviò alla Francia, perchè avesse il mondo una vivente

immagine della bontà, e della provvidenza eterna: che non avendo da'suoi maggiori avuto altro retaggio, fuorche la sua grand'anima ed il bisogno irresistibile di diffonderla immensamente, nutrì novello Giuseppe città, provincie e regni interi: che in Europa, in Asia, in America ardì intraprendere, e condusse a compimento ed a stabilità vincitrice de'secoli cento immensi edifizi sacri all'umanità sofferente, un solo de' quali stancar potè la magnanimità pietosa del miglior re della Francia, e fu agli infelici più utile dei monumenti, cui affidò la sua magnificenza Luigi XIV.

Ma se tant'opre portentose, stupende, ed, oserei dire, incredibili, sol degnamente encomiar si possono dall'ammirator silenzio degli oratori, non le tacerà giammai la memore riconoscenza delle genti beneficate. Dirà Parigi: il calice dell'ire eterne erasi fin all'ultima stilla vuotato sul mio popolo: una turba innumerevole di poveri barcollava tra la fame ed il delitto: centinaja di bambini, frutti inno-

centi di colpevole amore, perivano ogni giorno nelle strade, nelle piazze, perfin ne templi, invan chiedendo coi vagiti e col pianto un seno, una madre: l'agricol-tore, l'artigiano, il soldato, dopo aver profusi i sudori e il sangue, più non tro-vavano nella lor patria un ricovero ove finir di morire. Vincenzo de Paoli ne fu intenerito, e tutti i mali disparvero. I poveri più non rinfacciarono al ricco il suo lusso ed i loro non curati lamenti: i guerrieri più non paventarono di com-piere in seno all'indigenza quella vita, che avevano consacrata alla difesa della patria: l'agricoltore a mezzo il solco sull'a-ratro assiso rallegrossi alfine vedendo a suoi ultimi respiri aperto un caritatevole ricetto in quelle capitali, che avevano divorato il frutto delle sue industrie e delle suc pene: oltre dieci mila cittadini involati, prima quasi di conoscer la vita, alla più crudel delle morti, accrebbero ogni anno la popolazione della Francia: e gl'infelici d'ogni ordine, d'ogni età, d'ogni sesso, d'ogni clima, d'ogni religione furono accolti in una immensa città di misericordia, dove null'altro non mancò giammai, fuorchè i sensi e le parole atte ad eguagliar le lodi del prodigioso Fondatore.

Dirà la Sciampagna, la Picardia, la Lorena, l'Artesia: mentre i monarchi l'un contro l'altro armati portavano il fuoco e la desolazione su i nostri pacifici campi, mentre gli uomini a centinaja, a migliaja perivano di fame sull'arse campagne, ove rimanevano insepolti ad infettare l'aure ai viventi, ed a pascolar colle lor carni le belve men infelici degli uomini, noi innalzammo fra mezzo alle ruine, alle stragi, alle morti le mani supplicanti a Vincenzo de' Paoli. Egli profuse oltre venti millioni a riparare le nostre calamità, a sparger la fecondità su i nostri campi, a rialzar dallo fumanti ruine le nostre mura.

Eco faranno a queste voci non solo i popoli della Francia, ma quelli della Scozia, dell' Irlanda, della Corsica, della Palestina, dell' Italia, i popoli tutti della terra, perchè Vincenzo de Paoli fu l'uomo di 'tutti i popoli. Al suon delle sue catene benedirà lo schiavo d'Algeri e di Quebec la memoria di quel grande che dal centro di Parigi ebbe pietà del suo servaggio: e sin l'abitatore delle selve Americane (31), che a spirar vicino, troverà nelle figlie della carità le sue consolatrici pietose, imparerà a ripetere nel suo barbaro idioma il nome di Vincenzo ne' Paoli, e ringrazierà una volta il cielo di aver conosciuto un nome Europeo.

Filosofi dell'ateismo, di voi che diranno l'età venture? Inorridisco nel pronunziare in faccia a queste are sacrosante l'anatema, che a voi prepara la giustizia incorruttibile de'secoli. No, non isperate di confondere il vostro nome con quelle ruine, che segnarono le tracce de' vostri esecrandi trionfi; sotto di esse tutto giacque, ma non giacque il delitto. Il sangue delle vittime da voi immolate alzerà, come quel di Abele, dalla terra un grido tremendo, dirà a tutte le generazioni più

(31) V. ANNOTAZ. VIII.

tarde e remote : una turba di mostri igno. ti a tutti i secoli sorse nel secolo XVIII. a dichiarare la guerra al ciclo, ad atterrare ogni morale, ogni culto, ogni legge. Essi gridarono che la religione era cagion d'o-gni male, la lor sola filosofia d'ogni bene la pura inesausta sorgente. I popoli sedotti bevevano avidamente l'empie lezioni, ed il fumo dell'abisso erasi addensato perfino sul santuario e sul trono. Allor l'Éterno, per dare all'universo una lezione degna di sè, gridò nel suo furore dall'alto de'cieli: regni la filosofia. Strappandosi ella dal volto la mentita larva lusinghiera, innalzò in faccia alle genti, l'infernal vessillo, su cui a nere impronte leggevasi: — terrore, delitto, morte: — e tosto i popoli dalle sue furie agitati e baccanti s'avvezzarono alle stragi, corsero alle ruine, nuotarono nei sacrilegi, nelle lagrime e nel sangue. Non sacrilegi, nelle lagrime e nel sangue. Non perirono le nazioni, perchè l'Eterno volle, che a loro immortal disinganno i filosofi della empietà ergessero, senza punto av-vedersene, coi loro stessi delitti alla religione il più augusto e memorando trionfo.

Essi perirono, e giù precipitarono nell'abisso, che spalancato avevano alle genti, minacciando ancora col moribondo sguardo la terra, che loro decretò l'obbrobrio e l'esecrazione di tutti i secoli (32).

Ma tu, o padre, o amico, o sostegno de' popoli, benefico Vincenzo de' Paoli, tu vivrai eternamente fra le benedizioni e gli applausi dell'universo. Ben potè la rabbia degli empj minacciare il publico monumento a te dalla pubblica riconoscenza innalzato nella tua patria. E qual v' ha mai monumento venerando agli occhi della barbarie irreligiosa? Ma ad onta del suo furore sussistono ancora quelle eroine, che dal tuo spirito animate, scordano la debolezza del sesso, allorchè sono appiè dei poveri, o accanto al letto de' languenti e de' moribondi: sussiste, e di te degna, e della pubblica riconoscenza, sussiste quella congregazione, che tu dedicasti alla salute ed al conforto della porzion più rozza e più utile del popolo. Sussistono i prodigiosi

(32) V. ANNOTAZ. IX.

monumenti di misericordia da te innalzati nel mondo antico e nel nuovo. Come que' superbi edifizi, che sfuggiti al furor nemico, più augusti compajono frammezzo alle circostanti ruine, questi monumenti di misericordia eterni al par della carità, che ne gittò le fondamenta, annunzieranno le tue lodi alla più tarda posterità. E qualora i popoli acciccati dalla ignoranza e dalla coruttela, avvolti nelle infelicità, oppressi dall'indigenza, chieder dovranno al cielo un salvatore: padre degli uomini, grideranno, concedi all'età nostra un Vincenzo de Paoli.

# ANNOTAZIONI

## ALL'ELOGIO SECONDO

### ANNOTAZIONE I.

« Io non solleverò contro di te la voce « ec. pag. 85.

(3) L' influenza benefica della religione su i governi e su i popoli è un latto, che sol può ignorarsi, e combattersi da chi voglia chiuder l'orecchio alla voce dell'universo. È nota, dopo le tante relazioni dei viaggiatori, la condizione politica e civile di tutte le nazioni, che ricoprono la superficie della terra: e sappiamo per certi monumenti, quali fossero i governi de' popoli antichi;

Per qual fatalità avvenne mai, che una religione, la quale dai falsi filosofi si dipinge come nemica de popoli, ha portato dovunque ella penetrò migliori leggi, migliori costumi, la coltura, le scienze, l'umanità? Donde avvenne, che il governo moderato è noto soltanto ai popoli sommessi al vangelo, mentre il puro dispotismo impugna uno scettro di ferro in Turchia, in Persia, nell' Indie, alla China, in Africa, ove il cristianesimo non è religion dominante? Onde avvenne, che i reggitori dei popoli non ne divennero per principio di coscienza padri e pastori, se non allorquando la religione salì con essi sul soglio? Onde fu, che il primo imperador cristiano fu anche il primo a porre colle sue leggi in freno il dispotismo, cui i suoi predecessori pagani avevano con tanto furore portato al colmo? « Ciò avvenne, (dice a un silosofo, la di cui autoritá non ce potrá essere agl'increduli sospetta) pera chè la religion cristiana è nemica del pua ro dispotismo ... Per essa il principe con-

« sida nel suddito, ed il suddito nel prin-« cipe...Cosa ammirabile! Il cristianesi-" mo, che non sembra aver altro oggetto, « se non se una vita futura, è sorgente « eziandio della nostra felicità nella pre-« sente! (Esprit des lois liv. 24. ch. 8.)» « La religione (aggiunge Rousseau) ha « istillata una maggior dolcezza ne' co-« stumi cristiani. Nè questo cangiamento « può dirsi dalle lettere operato; per-« ciocche dovunque salirono esse in fiore « non migliorò punto la sorte dell'uma-« nitá. Le crudeltá degli Ateniesi, degli « imperadori di Roma o de' Chinesi ne « porgono un'evidente riprova. (Emile « tom. 3. p. 183.) Il divino Autore del « cristianesimo (dice altrove lo stoico « di Ginevra ) abbracciando tutti egual-« mente i mortali colla sua caritá senza « confine, venne ad alzar la barriera, « che separava le nazioni, e riunì tutto « il genere umano in una famiglia di « fratelli. « Questa felice rivoluzione è in fatti confermata dalla sperienza di tutti i secoli e di tutte le nazioni. Vol-

gasi uno sguardo su tutti i popoli della terra, e si vedrá, che quelli uscirono dalla ferocia, dalla ignoranza e dalla schiavitù, tra i quali si stabilì il cristianesimo; mentre gli altri sen giacquero nella barbarie e nell'avvilimento. Qual contrasto di costumi e di leggi tra l'Abissinia cristiana e l'Etiopia maomettana, tra la Polonia e la Tartaria, tra l'Europa ed il rimanente dell'universo! I selvaggi istessi non imparano, per confessione del naturalista Buffon, a divenir nomini col divenir cristiani? (Hist. Nat. T. 6. p. 196.) Che se la religione fosse, come i nostri filosofanti pretendono, la sorgente della decadenza delle nazioni, io chiederei loro, perchè la Grecia, teatro un giorno e sede delle arti, delle scienze e di ogni gentilezza, non abbia neppur serbata un' ombra dello splendore antico, dappoiche cessò di regnarvi il cristianesimo. Io chiederei loro eziandio la spiegazione di più recenti fenomeni politici, che faranno inorridire i nostri posteri, allorchè leggeranno i fasti san-

guinosi del secolo illuminato. Ma ad onta dell'evidenza medesima non cesseranno i sedicenti silososi dal gridare, che la schiavitù, l'avvilimento e l'infelicitá dei popoli è il mal frutto, che si coglie da una religione, che ha per base l'equità, l'amore la beneficenza e la fratellevole armonia. Il solo mezzo atto a disingannare codesti intrepidi eroi della menzogna sarebbe per avventura quello, che fu giá proposto dal Bergier » Tutti « coloro, diceva egli, che non si arrossia scono di mettere in confronto le nazioni a cristiane ed i popoli infedeli e moderni a e antichi, sarebbero abbastanza puniti a della loro impudenza, ove fossero cona dannati a vivere sotto alcuno di « que' governi, che formano l'eterno ar-« gomento dei loro enfatici elogi. » V. l'Apol. de la Rél. Chrét. t. 1. p. 40., 41., t. 2. p. 116. 126.

#### ANNOTAZIONE II.

- « I legislatori dell'atcismo assisi sulle « montagne di squallidi teschi e di « membra palpitanti scrissero a carat-« teri di sangue ec. pag. 90.
- (4) Si sa, che nell' assemblea più imponente dell'universo fu da una fazio-ne, che dominava nel 1789, creduto ridicolo l'oratore, che per dimostrare la necessitá della religione in qualunque siasi governo, citò quel detto energico di Plutarco: esser cosa men difficile il fondare una città in aria, che non lo stabilirne una senza religione. 3, Quante « mortali angoscie ( dice un grand' uo-« mo) espiarono queste risa insensate! « Quanti infelicimembri di quella fazione, a che annoverò tanti ciechi e tanti cola pevoli, e nelle agonie del terrore, ala lorchè il passo di un uomo, o il roa morio di una foglia loro agghiacciava a nelle vene il sangue, e sul palco fa-

« tale, giá pendenti sotto il ferro del « carnesice, maledissero internamente se a stessi di aver renduto impotenti colo-« ro, che volevano difenderli; mentre « avevano armato il braccio e rotto ogni a freno alla coscienza dei loro propri assassini! (Lali Tolendal) » Siam noi a divenuti migliori (gridava dalla tri-« buna dei cinquecento uno dei più elo-« quenti oratori della Francia ) dopo sc che si è per ogni via tentato di can-« cellare dal cuor dell' uomo i principj a religiost? Io ne appello alla sperienza a di sei anni. » ( Dabruel rapport sur les lois pénales contre le prétres inser-mentés! Qual testimonio più tremendo insieme e più autorevole di questa sperienza!

#### ANNOTAZIONE III.

« Ah se la religione, se questa sovrana « reggitrice ec. pag. 109.

(19) lo citerò di nuovo uno scrittore, cui non si darà la taccia di pregiudizio, o di credulità» Fuggite (dice Gian-« giacomo Rousseau ) fuggite coloro, che « seminano nei cori desolanti dottrine, « e l'apparente scetticismo de quali è « cento volte più affermativo e dom-« matico, di quello che non sia il tuono « decisivo dei loro avversarj. Sotto il « mentito pretesto di esser eglino i soli « illuminati, veraci e di buona fede, a vogliono imperiosamente sottometterci alle loro imponenti decisioni. Col ro-« vesciare, distruggere e porsi sotto i ce piedi tutto ciò che gli uomini rispettaa no , tolgono agli afflitti l'ultima cona solazione, che resta loro nella miseria, a ai potenti ed ai ricchi il solo freno a delle loro passioni, svelgono dal proa fondo dei cuori il rimorso del delita to, la speranza della virtù, e ciò non per tanto-si vantano di essere i benea fattori del genere umano. Emile tom. III. pag. 197. Lettori amici della verità, voi mi perdonerete le frequenti citazioni dei filosofi anticristiani in uno scritto consacrato alla gloria del cristianesimo. Egli è troppo necessario nelletà in cui viviamo, il persuadere agli uomini, che la filosofia è astretta a riconoscere nella religione il primo mobile della pubblica felicità.

# ANNOTAZIONE IV.

« A forza di riflettere sull' umanità ec. pag. 110.

(20) Veggasi Rousseau Emile tom, III. pag. 181. » È una chimera (dice altrove « lo stesso autore) lo stabilire la virtu « sulla sola ragione. Qual solida base « potra questa avere? La virtu, mi di-

« cono, è l'amore dell'ordine; ma questo « amore potrà dunque essere in me più « forte di quello, che mi porta a procac; a ciarmi una felice esistenza? Mi trovino « una ragione chiara e sufficiente, per « cui io debba quelle a questo preferire. « In sostanza il loro preteso principio è « un verso gioco di parole; perchè dico anch'io, che il vizio è l'amore dell'ordi-« ne preso in un senso diverso : vi ha infat-« ti qualché ordine morale ovunque s'ina contra il sentimento e l'intelligenza; « il divario è riposto in ciò, che l'uom a dabbene ha per iscopo il bene univer-« sale, ed il malvagio ha soltanto in mira « se medesimo. Se non v' ha Dio, il solo « malvagio è un vero ragionatore; l'uom « dabbene è un insensato. « Emile tom. « III. pag. 109. « Tutti gli uomini ( dic'egli altrove, « Emile tom. III. pag. 191) servano al a mio bene a costo ancora del loro pro-« prio: tutto si concentri in me solo: 
« perisca se fia d'uopo tutto il genere 
« umano nell'affanno e nella miseria,

a purchè mi si risparmi un istante di « dolore o di fame: ecco il linguaggio

cc interno di ogni qualunque incredulo, cche ragiona. Chiunque disse nel suo ccuore; non vi ha Dio, e parla altri-

« menti, non è se non un mentitore, o

« un insensato. «

# ANNOTAZIONE V.

« Onorate i figli dell' eterno, i coeredi « vostri; rispettate l'origine augusta, « da cui discendono ec. pag. 112.

(27) Queste erano a un di presso le massime ed i sentimenti di S. VINCEN-ZO. Al solo aspetto degli infelici egli s'inteneriva fino alle lagrime. Avvezzo a ravvisare in essi la verace immagine di GESU' CRISTO, allorchè alcuno a lui chiedeva soccorso, ripeteva con una tenerezza, che gli traspirava sul volto, quelle parole; Jesu pater pauperum. La compassione e la carità erano lo scopo più gradito delle sue patetiche esorta-

139

zioni » Dio ama i poveri (diceva egli « a' suoi figliuoli), e per conseguenza « ama coloro, che amano i poveri, per- « ciocchè quando si nutre amore per talu- « no, si ha l'inclinazione medesima per i « di lui amici e servitori... I poveri sono « i prediletti da Dio, e quindi noi ab- « biam luogo a sperare, che Dio ci ame- « rá per l'amore, che loro portiamo ... « Corriamo dunque, o miei fratelli, a « servir con nuovo ardore i poveri, e « cerchiamo tra di essi i più poveri ed « i più abbandonati. Riconosciamo in- « nanzi a Dio, che eglino sono i nostri « padroni, e che noi siamo indegni di « prestar loro que' piccioli servigi, che » per noi si possono.

# Annotazione VI.

- « Mentre egli frenando a stento ec. pag. 115.
- (28) Tutti gli storici di S. VINCENZO DE' PAOLI si accordano nell' attribuirgli

quest' atto prodigioso. Il Collet affermá, che allorquando i missionarj furono ricevuti in Marsiglia era pubblico e notorio quest' avvenimento. La bolla della canonizzazione ed il compendio della vita del nostro santo, pubblicato dalla congregazione dei riti, narrano, ch' egli avea giá dato un esempio poco dissomigliante di generosità, allorchè era tuttavia prigioniero in Africa. Egli è troppo glorioso per la religione il vedere che ella sola può vantare sì fatti esempj. Il famoso Gregoire, allorche chiedeva la libertá del culto cattolico, ssidò francamente la falsa silosofia, che ne fremette, a mostrare tra i suoi seguaci un solo, che sia giunto a tanto di eroismo. « Si son eglino mai veduti, dice « egli, i censori del cristianesimo imitare un S. Paolino di Nola, che sacrifica « la sua libertá per rendere un figlio a « sua madre; un San VINCENZO DE' « PAOLI, il quale si pone in catene affi-« ne di sottrarne uno schiavo? « Veggasi la nota 55. del mio primo elogio pag. 48.

« Il popolo di Parigi aveva allora più che « mai d'uopo ec. pag. 118.

« Egli é noto abbastanza, che San Flaviano Patriarca d'Antiochia indusse l'imperator Teodosio a perdonare a quel popolo, il quale aveva in una sedizione rovesciata la statua dell'imperatrice Priscilla. Non vi ha forse in tutta l'eloquenza profana un modello da contrapporsi all'arringa in tal frangente recitata dal S. Vescovo. Basti il dire, che S. Giovanni Grisostomo, il quale ne è comunemente creduto l'autore, superò in quell'incomparabile orazione Demostene, e se medesimo. San VINCENZO DE' PAOLI, se non ebbe tanta facondia, non perorò tuttavia con meno ardore, con minor successo la causa del popolo Francese. Ognun sa la storia delle turbolenze destatesi in Francia tra il parlamento e la corte, allorchè il celebre Mazzarino fu ad onta de' suoi emuli potenti innalzato al ministero.

Ma appena vi ha chi sappia, che S. VIN-CENZO DE' PAOLI fu tra, consiglieri della reggente Anna d'Austria il solo, che avesse il coraggio di parlare in favore dei Parigini, ch' ella voleva affamare per ridurli al dovere. Egli partì a questo fine da Parigi, allorché quella città era tutta in arme, ed andò frammezzo a mille oltraggi e pericoli a ritrovar la reggente, che erasi ritirata a Compiegne col cardinal Mazzarino.

Come la potenza di questo ilaliano ministro era il fomite e l'esca delle discordie civili della Francia, S. VINCENZO ardirappresentare alla reggente « che non « era giusta cosa il far perir di fame un « milione d'innocenti per punire venti o « trenta colpevoli. Dipinsele al vivo i ma- « li che sarebbero piombati sul suo popo- « lo, e disse, che essendo la presenza del « favorito cardinale la sorgente dei mali « umori, egli era d'avviso, che si dovesse « questi per qualche tempo allontanare « dal ministero. Egli andò più oltre anco- « ra, ed osò esortare lo stesso Mazzarino

« a cedere al tempo, e gittarsi nel mare « per placar la procella. « Sono le stesse parole dello storico di S. VINCENZO lib. V. pag. 48. L'accingersi a sì pericolosa impresa era lo stesso che sacrificarsi volonterosamente alla pubblica salute. Il Santo ne era persuaso a segno, che ritornato in Parigi aspettava ad ogni istante l'ordine di uscir non solo da quella città, ma dal regno. Ma non permise il cielo, che tanta virtù ricevesse la ricompensa del delitto. VINCENZO DE'PAOLI non perdette perciò il credito, che alla corte egli aveva grandissimo, e potè anzi in appresso compiere l'opra incominciata, richiamando alla Francia travagliata dalle intestine discordie la pace, la quale non vi ha dubbio, che da lui fosse trattata nelle lunghe conferenze, ch'ei ne tenne colla regina, col duca d'Orleans, e col principe di Condé. Quando l'autore del cristianesimo svelato gridava nel delirio dell'empietá, che i ministri del culto non hanno giammai mosso il cuore de'sovrani a favore de' popoli, non aveva certo innanzi agli oc144
chi questo memorabile tratto degli annali
della sua patria.

### Annotazione VIII.

- « E sin l'abitatore delle selve Americane « ec. pag. 124.
- (31) Lo storico dello spedale di Quebec ha conservato un aneddoto, che onora la religione cristiana e VINCENZO DE' PAOLI. I selvaggi d'America sensibili alla cura pietosa dei missionarj, e delle figlie della carità, formarono il progetto di trasportare nelle loro selve le vesti nere, e le figlie bianche. Filosofi! I popoli, che non hanno un idioma atto ad esprimere la loro riconoscenza, ammirano ed invidiano agli Europei i portenti della carità cristiana: e voi, che vi vantate di essere i genj tutelari de' popoli, voi non cessate di maledirla? V. Hist. del'höpital de Quebec.

Dig Lea by Google

#### ANNOTAZIONE IX.

« Essi perirono, e giù precipitarono « nell'abisso ec. pag. 126.

(32) Non vi voleva un profeta per predire che il sistema dell'ateismo Robespierriano sarebbe stato fulminato dalla giustizia del cielo, e dall'orrore della terra. Egli gioverà avvertire, che l'autore recitò questo elogio parecchi mesi prima di una epoca, che fece respirare la Francia, la Europa, e l'umanità.

by Google



S. Filippo Nevi

# S. FILIPPO NERI

FONDATORE

DELLA

CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO

Homo bonus, de bono thesauro cordis sut profert bona.

Lucae. VI. 45.

## ELOGIO SACRO

DI

# S. FILIPPO NERI

No: quel Dio, che da me s'adora, non è Dio di terrore: nè quella destra onnipossente, che scuote e frange i cedridel Libano, e fa traballare i petrosi montidel deserto; ed i cardini del firmamento incurva (1) impugnar gode uno scettro di ferro sulle sue deboli creature. Quel Dio, che da me s'adora, tiranno non è, ma padre degli uomini (2): e la religione, che dal di lui seno discese, non pasce già come la feroce

<sup>(1)</sup> Psalm. 28. 5. Ibid. 8. Amos 9. 7.

<sup>(2)</sup> Matth. V. 45. IV. 9.

150

ŀ

idolatria i cupidi sguardi nelle palpitanti viscere delle vittime inghirlandate, ne porge a'suoi pacifici ministri i pugnali onde immolar gli uomini alla di lei voce rubelli. Incredula filosofia, tu lo dicesti (3): e mille volte in udendoti irta mi si rizzò sulla fronte la chioma. Mortali, tu gridasti, fuggite inorriditi da una religione, che passeggia su-perba tra gli eculei, le scuri, le faci, e le cataste. I ministri suoi del suo furore ebri e baccanti guatano, amaramente sorridendo, esanime sotto la sacra bipenne chiunque non ha cuor vile a segno di piegar la fronte ai loro delirj, alle menzogne loro. Sin dal primiero istante, che dall'ipocrita Costantino guidata ascese costei al soglio de'Cesari, perseguitata da prima, persecutrice divenne, e la terra a lei sommessa cangiossi in teatro di crudeltà, di carnificine, d'orrore. Qui un punto di religiosa metafisica divien segnale di proscrizione, d'esigli, di supplizje morti. Là i re, ch'esser dovrebbero padri delle genti soggette,

<sup>(3)</sup> V. ANNOTAZ. I.

muovono la guerra più crudele ed ingiusta a popoli generosi e fedeli, che altra colpa non hanno fuorchè la venerazione al culto avito. Dappertutto, per innalzar sulle ruine della idolatria, dell'alcorano, della eresia la religion di Roma, s'innondano di sangue le città, le provincie, i reami; e quasiche l'antico offrisse alla di lei barbarie un troppo angusto confine, col corteggio del-la natia ferità nel nuovo mondo si spinse, è ben tosto pianse l'America oltre venti milioni degli abitatori suoi al nome di un Dio di pace immolati da mostri d'umane sembianze rivestiti. Fuggite dunque, o genti, fuggite da questa non religione, ma furia, oltraggiosa a Dio, agli uomini per-niciosa, fonte di delitti, face di discordia; peste della società. Se di voi, se della patria, se del genere umano vi cale: sprezzatene, consecratene alla pubblica esecrazione i sacerdoti. Questi la sostengono col fanatismo loro; questi del lor veleno infettano le politiche podestà: questi eccitano le violenze e le persecuzioni : questi nutrono uno sdegno implacabile contro l'umanità

E

infelice, ed il brutale misantropismo forma il lor carattere distintivo...

Voi fremete d'orrore, cittadini cristiani, e forse da irresistibil raccapriccio com--presi vi lagnate meco tacitamente, perchè la letizia di tanta celebrità io vi funesti, schierandovi al pensiero le orribili invettive dalla empietà vomitate contro la religione, ed i ministri suoi, nel punto istesso, in cui m'accingo a tentar gli encomj di uno de'più illustri e grandi fra quanti ella ne vantasse giammai. Ma s'egli è dolce il rammentar l'orrore di sanguinosa battaglia, da cui sorsero e segnalate vittorie ed immortali trionsi, malgrado saper non mi si dovrà, o signori, ch' io v'abbia le calunnie degli empj quasi in lugubre quadro delineate, se deggion esse alla gloria servire di quell'anima grande, che tutte collo splendore deg!i esempi suoi le fugò, le vinse, le abbattè, le conquise.

Non io qui dunque alle ipocrite declamazioni dell'incredula politica, la quale rinfaccia al vangelo della carità l'opre nefande delle passioni da lui proscritte e

piante, opporrò la voce dell'umanità beneficata: non io aprendo gli annali dell'universo ricorderò, che sol opra fu del vangelo, e se il dispotismo e la tirannia dall'insanguinato soglio balzarono (4): se più al Dio della guerra non s'immolarono dai vin-citori i vinti: se i padri snaturati più non infierirono contro il proprio sangue: se il suicidio più non si disse la virtù degli eroi: se appiè de'figli barbaramente pietosi più non giacquero trucidati i vecchi genitori cadenti: se più sul rogo dell'estinto marito non arse la vedova sposa innocente vittima d'un infelice amore: se più non s' imbandirono i ferali conviti degli antropofagi: se da un lato all'altro dell'universo la ferocia, la vendetta, e cent'altri delitti, che lordano la storia antica, cedettero all'umanità, all'equità, alla fratellanza l'usurpato impero. Nè strapperò dal larvato volto della sete di regno e d'ingrandimento il velo al santuario rapito per tessere alle credule genti un

<sup>(4)</sup> V. ANNOTAZ. II.

venerato inganno: nè additerò quindi i palchi sanguinosi, e i teschi ammonticchiati e i desertati regni, frutti egregj della filosofica sensibilità: e la coltura quinci, e l'arti, e gli agi, e la civile felicità, che l' Europa e il mondo ricevette dalla mano di quella religione medesima, che si finge, come il re de'favolosi numi, armata solo di stridenti fulmini e di struggitrici saette. Ma l'omaggio, ch'io debbo alla verità, alla letizia di questo giorno, ed al nome immortale del Santo Sacerdote Filippo Nert, non mi lascierà tacer giammai, che il suo spirito, il suo cuore, i suoi costumi, le sue fatiche, le traversie, ch'ei soffrì, l'opre grandi, che a compimento condusse, il corso insomma della sua vita illustrata dai sudori, e dalle glorie del più lungo e più arduo apostolato, formano del vangelo e de'ministri suoi un'autorevole convincente pienissima apologia.

Secolo illuminato, che ciecamente applaudi ai perfidi autori de'tuoi vaneggiamenti: tu, che ammiri questi genj malefici, i quali sarebbono stati l'orror d'Ate-

ne e di Roma, allorchè vi regnavano la saviezza e la virtù: vieni, ed impara non dalle infiorate menzogne degli oracoli che ti sedussero, ma dalla storia fedele, ma dalla voce istessa della verità, qual sia lo spirito della religion de'tuoi padri: vieni, e vedi nelle gesta di Filippo i tuoi delirj e la tua condanna. Egli zelator della casa di Dio: egli divorato dall'amor della religione: egli in tempi malvagi ed infelici apostolo di Roma fu l'augusto modello d'una bontà, la quale nel beneficare instancabile, nel soffrire nel beneficare instancabile, nel soffrire magnanima, fe'vedere che lo spirito della religione e dei suoi ministri non è altrimenti nè antisociale, nè persecutor, nè crudele: ma dolce, tenero, paziente, amico, e produttore del pubblico bene.

Ed ecco, o signori, che senza quasi avvedermi il soggetto io v'esposi e la tessitura delle lodi, che alla venerata

memoria di Filippo Neri io consacro. Così non iscemassero sul labbro mio della nativa dignità e grandezza, come oserei lusingarmi non aver giammai segnato alle mie parole meta più nobile, nè più degna di quella onde vi prego, umanissima attenzione.

L'uomo usci di bontà fornito dalla mano del facitore eterno (5). Questi, che
formar volle l'opra sua più bella ad immagine e somiglianza propria, doveva
imprimere nell'uman cuore quel pregio
augusto, di cui il cielo e la terra a gara
favellano, e che essenzialmente costituisce
la natura suprema (6). Quindi non v'ebbe
mai nè si barbara gente, nè sì rozza,
presso di cui, sebbene oscurate fossero
e travisate le leggi d'umanità, pur qualche
scintilla non rimanesse della bontà primitiva: e chiunque udir vorrà le voci del cuore, allorchè alla vista d'un infelice viene
irresistibilmente commosso, allorchè fremer

<sup>(5)</sup> Genes. XXI. 25. Ibid. I. 26. 27. V. 3. IX. 6.

<sup>(6)</sup> Matth. XIX. 17. Psalm. 118 67. 72. 1. etc.

157

si sente all'aspetto della iniquità e della barbarie, allorchè il piacer lo innonda d'un'azione generosa e benefica, annovererà certamente fra gli abusi dell'eloquenza i brillanti sofismi del misantropo Ginevrino (7), che dalle solinge balze dell'alpi, ove lo confinava malinconioso e caustico genio, volle della società vendicarsi col rappresentarla essenzialmente cattiva.

Ma questa bontà, che in Dio autor della natura mirabilmente riluce, quanto più in lui sfavilla autore della religione! Fu la bontà, che fece al divin nostro Legislatore assumere umane sembianze, per mettere in azione una morale, la quale al par di lui dolce, tenera, amica degli uomini, null'altro ha in mira che riunire il genere umano in una famiglia di fratelli, che da nessuu mare, da clima nessuno, da nessun colore distinti vivono riuniti sotto la protezione del Padre della natura,

<sup>(7)</sup> V. de l'origine de l'inég. parmi les hommes; Lettr. à M. Beaumont.

e della grazia (8). Sol di bontà ripieno il pensier presago annunziano i profeti all'età future il Messia sotto il nome di re mansueto e pacifico. Tutto bontà spirante agli atti, al volto, all'opere, egli conversò nella pienezza de'tempi fra i mortali (9), e niun potè dir com'egli disse: imparate da me, che son mite ed umile di cuore (10). Sol per la bontà di lui, quasi di ogni altro suo pregio dimentico, si com-piaceva Paolo di scongiurare i primi fedeli (11). Carità, amore, ecco il cardine, su cui tutta s'aggira la cristiana morale; sopportarsi a vicenda, ed allegrarsi all'altrui gioja, e piangere al pianto altrui, e vola-re al soccorso degli infelici, e nutrir un cuor sensibile, compassionevole, onesto, e servir di sostegno al debole, ed esser

(8) Paul. ad Rom. X. 12. ad Colos III. 11.

(9) Matth. II. 5.

(10) Matth. XI. 29.

(11) Ad Cor. X. 1., Ad Ephes. IV. 2., Ad Colos. III. 13., Ad Rom. XII. 15. 16., Matth. V. 4., Ad Galat, V. Ad Tim. II. 24.

159

verso tutti gli uomini moderato e paziente: ecco insiem raccolte del Vangelo le precipue massime, i consigli, i precetti. Non è dunque l'evangelica bontà, come l'empio hestemmiando disse, una pusillanimità, che altrui non si oppone, perchè si abbandona in seno ad una idolatrata quiete: non è un sacro egoismo, che lieto degli agi proprj ai mali altrui stupidamen-te sorride: non è un'oziosa pietà, che paga di compatir la terra è volta sempre a stancare con isterili voti il cielo. La vera bontà, serbando sempre il suo carattere dolce e tranquillo, è attiva, benefica (12), paziente, inalterabile, costante come la carità, da cui trasse le vita, e le norme auguste. Ella è dunque un epilogo, un complesso della cristiana filosofia, a cui pervenir non si potrebbe senza la sconfitta di tutte le passioni, senza la conquista di tutte le virtù e religiose e sociali ... Mondo profano, tu riponi la bontà in un'aria affabile, in un soave contegno, in un lab-

(12) Ad Cor. XIII. 4.

bro, che mesca a gentil sorriso melate parole; e tu leggiadro chiami e d'amabili costumi colui, che sa ad ogni incontro con uffizioso complimento, con delicate lodi, con rispettoso inchino cattivarsi l'altrui benivoglienza. Nè queste lodi, o signori, nè questi complimenti se a fior di labbro non ispuntino, perchè più sicuro nel cuor s'annidi l'odio, l'invidia, lo sdegno, e fors'anche il disprezzo, voglionsi da me condannare. L'amenità d'un anima candida e virtuosa va di rado, o non mai discompagnata dall'amenità delle maniere; e la tranquillità del cuore fa trasparire in volto una facilità, una leggia-dria, onde invano tenterebbe adornarsi la studiata leggerezza, e il compassato sor-riso dell'inquieto sibarita lezioso. Ne Fi-LIPPO fu nemico di quella che io chiamerò sociale bontà, che l'arbitrario consenso degli uomini introdusse e stabilì nella porzione più culta dei cittadini. Egli parve anzi, che l'amabilità ed ogni gentilezza nascessero a un parto solo con lui. Tenero fanciullino, mai non fu visto indispettito, mesto, insocievole: ed in quella età medesima, da cui il materialista Obbes trasse argomento dell'eterna guerra, che divide naturalmente i mortali, già egli per sereno sembiante, per favellar cortese, per candidi modi, per una ingenua fisonomia annunziatrice del miglior dei cuori, divenne l'amor di Firenze, che lui fanciullo soprannomò col titolo di buono: titolo, onde Roma, acuta conoscitrice degli uomini, lo distinse dappoi sin nei queruli anni della difficile ed incomoda vecchiezza (13).

Ma la grazia, o signori, perfezionar dovea la natura, sciogliendolo da ogni terreno impaccio, che all'acquisto della vera bontà si frapponesse. Eccolo pertanto sull'april degli anni più ridenti involarsi al patrio cielo, per vivere, libero da tutte le qualità umane, alla religione, e a Dio: eccolo, in null'altro fidando che nella protezione superna, di null'altro dovizioso che di talenti e di virtù, affrettare il pas-

(13) V. ANNOTAZ. III.

so alla città reina dell'Italia, e del mondo cristiano. E qui è, uditori, dove colla vittoria delle passioni preparar si doveva Filippo all'apostolato della bontà: qui è, dove quante ha lusinghe il mondo, quanti fascini l'amor proprio, quante chiude arti malvagie l'averno, tutto contro di lui

unir si doveva in fatal congiura.

La voluttà sorridente entra primiera in arringo, e sciogliendo ai detti insidiosi il roseo labbro tutta di grazie e vezzi atteggiata, con tanto studio porge a Frattro la sua tazza infida, con quanto il sempre sitibondo seguace del piacere la ricerca e la brama. Lodi intanto le più seducenti, perchè fondate su di una virtù, che il saggio difficilmente può a se stesso dissimulare: onori tanto più facili ad adescare, quanto che non ambiti si offrono spontanei, pregando istantemente di non esser rigettati: ricchezze, che temendo il rifiuto si presentano sotto le sembianze di pie disposizioni d'anima fervorosa e devota: e mille e mill'altri assalti di concerto e ad un punto si movono contro

Oigiti. = Google

il cuor di Filippo. Ma egli tra il lusinghiero incanto delle lodi, delle grandezze, del piacere, quale scoglio al flagel-lar de'flutti sonanti sicuro, immoto, tutto vince, tutto sormonta, di tutto trionfa. Nelle tombe dei martiri quasi in tranquillo porto dalle mondane procelle rifu-giandosi, tra quell'aure taciturne, tra quei tenebrosi recinti, da quelle sacre ceneri, egli bee per dir così, lo spirito più puro della cristiana filosofia. Colà, di scarso pane e di poc'acque contento, medita, come Davide nell'ombra della notte le divine giustificazioni, e tra le braccia della legge, come Salomone, chiude al parco sonno le ciglia, e con lei a conversar ritorna, allorchè la rosata aurora il primo raggio diffonde. Colà, d'innanzi all' adorato segno della redenzione umana versa larghi rivi di sangue, che la penitenza inesorabile nello straziarlo dal virginal fianco gli esprime e coi ferrati cilizj e coi noderosi flagelli. Colà dalla contemplazione scorto e guidato sino appiè del trono augusto della divinità, nei luminosi recessi delle invisibili cose s'interna, e le infinite perfezioni del primo vero vagheggia, e i consigli della provvidenza, e gli arcani della giustizia, e i tesori della misericordia tacito adora; ed in quel pelago immensurabile di grandezza, di magnificenza, di grazie, di lumi errante, assorto, ora s'umilia, or paventa, or crede, or spera, e tutto luce, divien nella mente, e tutto fiamma nel cuore: luce, che di sovrano raggio investe le sue voglie, i suoi pensieri, i moti suoi: fiamma, che facendogli in sommo grado amare il principio, il fonte d'ogni bene, lo accende, quasi per riflesso ardore, del più tenero, del più forte, del più appassionato affetto per tutti gli uomini, opra, immagine, e tempio dell' Eterno.

Che altro dunque più resta, onde si perfezioni nel cuor di Filippo la cristiana hontà, se non che tu stesso, o divino Spirito, Spirito di soavità e di dolcezza e di pace (14), su di lui, qual sugli Apo-

(14) Gal. V. 22.

stoli un giorno, visibilmente discenda e posi?... M'inganno? Ecco, uditori, scintilla tra folgori e tuoni il cielo! Ma basso vapor non è questo, che agitato e divam-pante rombi chiuso in addensata nube: ma funesto balenar non è di fulmine minaccioso. Di rosea luce brilla e lampeggia l'aere sereno . Ecco, ecco lo Spirito, cui il Padre ed il Figlio amando spirano di sfera in sfera trasvolando, qual fiammante lucidissimo globo su Filippo discendere ... Ah spettacolo soave! già tutto lo investe, già le vene gli accende, già il cuor gl'invade: e il cuor, che palpita, i confini del petto mal soffrendo, cerca per le coste un varco, e le dilata e le rompe. Mille cose e mille all'improvvisa scossa del violento ardore Filippo spiegar vorrebbe: ma le incalzantesi voci tra la gran foga d'affetto si confondono sul labbro, e spirano. Tra pietà diviso e maraviglia e tenerezza e gioja ei singhiozza, ei so-spira, ei geme, ei piange: al suol tra-volto, come la sacra Sulamite al suo

diletto in braccio (15), langue d'amore e sviene; e del torrente dell'eterna voluttà inebbriato e colmo, boccheggiante, semivivo appena può con fiocchi accenti balbutire. Non più, o dolce amor mio, non più! basta, o mio Dio, basta così.

Ma dalla ridondante piena delle celesti delizie Filippo respira. Già, qual nitrosa vampa, che nel concavo sen della terra ribollendo soffrir non sa le angustie del carcere, ove geme ristretta: tal le struggenti fiamme, ond'è Filippo acceso, tollerar più non ponno i brevi confini del cuore. Già il novello apostolo anela di diffonderle ove il cielo, che apostolo d'amore il consacrò, lo destina... Infocate regioni, cui l'Indo e il Gange allaga e parte, a voi Filippo rivolse i primi suoi pensieri, e voi tre e quattro volte beate, se arrideva il cielo al generoso disegno: che ammirato avrebbe il mondo un degno emulo e rivale de' Solani, de' Saverj, de' Sigmaringa. Ma il cielo, o

(15) Cant. II. 15.

signori, non a porter il lume della fede a cieche genti idolatre, ma a ravvivarlo languente, ma a riaccenderlo semispento trascelse Filippo nella metropoli della religione, e del mondo cristiano.

Al superno decreto umile ei china la fronte, intollerante d'indugio egli divora collo sguardo il vasto campo, che alle sue cure commette il consiglio eterno: e vede, ah vista, di cui l'eloquenza più energica, e pittrice ritrar non potrebbe un'immagine viva e spirante! vede tra mille mali e pubblici e privati e politici e religiosi ravvolta Roma non solo, ma l'Italia e l'Europa. Questo bel paese, in cui parve, che natura far volesse pompa di sua possanza, era allora di tutte le parti dell'universo il più infelice. La Francia (16) rammentava fremendo la terribil notte, notte ferale, su cui non meno dell'umanità pianse la religione: ma di cui l'empietà dissimulando la cagion vera, tutto ne

<sup>(16)</sup> V. Fleury, de Thou, Becchetti etc.

rovesciò l'orrore sulla religion medesima: notte sanguinosa, che vide la metà de Francesi sacrificar l'altra sull'altare del fanatismo (17). Intanto due mostri vomitati dall' inferno avevano spinto sino appiè dell'alpi l'errore a minacciar l'Italia e Roma. Roma intesa ad opporsi ai rapidi progressi dell' eresìa amaramente piangeva al veder si poco onorata colle azioni quella fede, che da lei difendevasi. Non essendo ancora da un concilio ecumenico richiamate all'ordine antico le cose della disciplina e de' costumi, l'abbominazione regnava nel luogo santo: le sentinelle d'Isarello in vile sonno immerse giacevano: il muro di Sionne (18) versava notte e giorno a torrenti le l'acrime: le pietre del santuario disperse vedevansi in capo ad ogni trivio, ad ogni piazza: il sale della terra era infatuato (19): i luminari del

<sup>(17)</sup> V. ANNOTAZ. V.

<sup>(18)</sup> Jerem. Thren. II. III.

<sup>(19)</sup> Matth. V. 13, ad Philip. 11. 15., Joan. X. 12. Actor. XX. 29.

169

mondo od oscurati o spenti: i pastori o fuggitivi o rapaci o non curanti la greg- gia, e la greggia fra gl'innariditi prati ai lupi voraci abbandonata errava invan cercando pasco salubre e limpide fonti . . . Ma stendasi, uditori, stendasi un velo su questi oggetti funestatori della nostra gioja. Si lasci alla storia inesorabil vindice e custode delle memorie de passati tempi il misero dovere di tramandare alla posterità quei giorni, che oscurano gli an-nali dell'umanità e della religione. Ma si mova Franco, e qual Giona in Ninive, e qual Elia in Samaria, di cenere coperto e di cilizi intimi con tremenda voce l'ira di Dio. Si mova, ed irto il crine, bieco lo sguardo, per le strade, per le piazze, per li templi, e per gli aurati palagi, e per gli umili tuguri segni il termine pre-scritto quinci alla penitenza, quindi alle vendette, allo sterminio, alla morte . Ma dove mi rapiva l'agitato pensiero? No, i ministri del Mite di cuore ministri non sono delle collere celesti: essi dati furono alle genti non per distruggere,

ma per riedificare (20). Filippo non impugnerà altre armi fuorchè quelle della dolcezza per rovesciar dall'usurpato soglio il vizio trionfatore, per annunziare tutto il consiglio di Dio (21): per dichiavare a Giacobbe i suoi delitti, e ad Israello le sue iniquità, per donar nuovo aspetto alla capitale ove la religione ha impero e

soglio.

Oh! se a me dato fosse, uditori, di colorir colle mie parole i suoi sdegni, le sue intraprese, i suoi trionfi, in qual dolce estasi d'ammirazione levarvi io vorrei, additandovi l'alto Eroe, non con altra cloquenza se non se quella del cuore, coll'attrattiva sola d'un sereno sembiante, d'un soave sorriso, con nessun'altra autorità e forza, fuorchè quella degli allettatori esempli suoi richiamare dal fiorito sentiero della voluttà l'indocile, giovinezza: al sen della fede ricondurre la contumace eresìa: al costume rivolgere la

<sup>(20)</sup> Paul. 2 ad Chor. X. 8.

<sup>(21)</sup> Act. XX., Micheas III. 8.

sfrenata dissolutezza: ispirare ai grandi sen-si d'umanità e di giustizia: intimare agli ecclesiastici il rispetto al lor carattere dovuto: al supremo gerarca istesso dettar consigli producitori del pubblico bene. Ai portici della Vaticana Basilica io vi ritrarrei Filippo tra una folla di cenciosi pezzenti e di semplici artieri, quasi fatto un di loro, accarezzandoli istruirli, ed insegnar loro la pazienza, la rassegnazio-ne. Ai banchi de'trafficanti io ve lo dipingerei in atto di favellar di commerci e di cambi, mescendo col riso ed il gioco innocente le voci del Vangelo, che ne bandiscono l'ingorda sete dell'oro, e l'inginstizia, e le frodi. Nei clamorosi tribunali perorar lo vedreste la causa dell'orfano, della vedova, dal pupillo, del prigione, e servir di bocca e di voce a mille infelici, ai quali rimase il solo misero conforto del gemito e del pianto: in quei palagi, ove della grandezza antica, null'altro rimase, che una mendicità fastosa, e ricondurvi la letizia, che dalla necessità e dalla vergogna ne era esigliata: in quegli

oscuri ricetti, ove s'asconde la vacillante verginità, e chiudervi con pronti soccorsi ed ignoti alla insidiatrice dissolutezza il varco: ai mesti letti di morte rascingar sulle squallide fronti i gelati sudori, e terger dagli occhi semispenti le lacrime, e strappar di mano al gran nemico eterno le già ghermite prede, ed arricchir di nuovi abitatori il cielo. In ogni lato in-somma della città latina, ove o moveste il passo, o lo sguardo volgeste, additar vi potrei le tracce illustri della dolcissima bontà di Filippo. Qui, allor vi direi, su questo ameno colle, incontro à cui in sua magnificenza alteramente grandeggia la conquistatrice del mondo, su questi erbosi poggi, tra queste ombrifere piante, da un lieto drappello, suo gaudio e sua corona corteggiato, posò Filippo il senil fianco, e fece ondeggiare quest'aure serene all'armonia dei canti di Sionne (22), e come Abramo ai pellegrini celesti fra l'erbette molli e i rugiadosi fiori sem-

(22) Bacci Vita di S. Filippo lib. II n. 7.

plici, e parche mense apprestò, insegnando con arte novella ad amar Dio nelle innocenti bellezzo, nelle pure delizie della natura. Da questi corruttori teatri Filippo ritolse l'inesperta giovinezza ai liberi balli, alle scene impudiche, alle allettatrici sirene, che nel tempio del piacere albergano (23), sostituendo e scene e attori e canti, che fanno il trastullo ed il sollazzo alla pietà ed alla religione amico. In queste accademie, ove s'adunano que' fervidi ingegni, che sono inutili o nocivi, se non servono al costume, alla patria, alla religione, i poeti, Filippo non isdegnò di sciogliere ad armoniche note il labbro (24), per insegnar coll'esempio suo, che, non la più pericolosa delle passioni, ma la virtù, la morale, il cielo esser debbe l'oggetto dell'arte sublime, che al mondo nacque, inni cantando al supremo Facitore. Qui mescea le sue lacrime con quelle degli iufelici; là compativa le umane de-

<sup>(23)</sup> Isai. XIII. 21.

<sup>(24)</sup> V. ANNOTAZ. V.

bolezze, infermo facendosi agl'infermi per guadagnar gl'infermi a Cristo (25). Qui egli componea ad allegria il volto cogli allegri; là di mestizia il pingeva coi malinconici. Qui tutto si abbandonava ai trasporti dell'amicizia, ed un tenero bacio imprimeva sulla fronte del piccolo Francesco di Sales, e Carlo Borromeo stringevasi amorosamente al seno, e col buon Felice di Cantalice lietamente scherzava . . . Ma chi potrebbe , o signori, tutte ricalcar le orme segnate dall'apostolo della hontà? Egli si addimestica ad arte coi dissoluti, e tocca armoniosamente le cetre (26), e va, e viene, conversa, accusa, corregge, consiglia, ajuta, assiste, discolpa, accarezza, e ride, e piange, e sosfre, e tace, e grida, e tutto si fa a tutti per conquistar tutti alla religione, e a Dio (27).

Tal nell'estivo ardore minuta pioggia,

<sup>(25)</sup> Ad Chor. IX. 22.

<sup>(26)</sup>Del Borghetto Paneg. di S. Filippo:

<sup>(27)</sup> Ad Chor. IX. 22.

che senza vento sul sitibondo terreno discenda, un suco nutritore per ogni lato sparge e comparte, e le alte quercie non meno che gli umili salci, e i languidi fiori, e le inaridite erbette ravviva: ed al soave aleggiar dell'aure rugiadose tutta in un istante la natura s'allegra, e feconda.

Già, o signori, allo stupendo spettacolo dei prodigi dalla bontà di Fimpro operati io vi miro dipinti il viso di maraviglia e di stupore: già parmi di vedervi per lo pensier rivolgere i Salesi, i Gaetani, i Borromei, e lo spirito di essi, come quel di Elia in Eliseo, contemplare in Fimpro duplicato e raccolto: eppure non son questi, no, gli oggetti d'ammirazion più degni: e troppo crederei d'essere ingiusto alla gloria dell'Eroe, ch'io celebro, se tra gli applausi di Roma soltanto io ve lo ritraessi cultor infaticabile del campo di sterpi e dumi ingombro, che a lui l'eterna cura commise. Men disagevole certo si è il serbar licto volto anche in mezzo alle più dure fatiche, allorchè il

favor dei grandi, allorche la riconoscenza del popolo sorride all'uomo benetico, ed il nome di lui altero vola tra le benedizioni, e le lodi. Vedersi segnato a dito e sentirsi a dire: egli è questi (28), anche ad un pagano poeta parve sprone acutis-simo all'opre più ardue e disastroso. Io so bene, che Filippo contro ogni terrena grandezza arma di triplice bronzo il petto così, che tra le più intime considenze di due Romani Pontefici, i quali onorar vorrebbero colla di lui santità la porpora del Vaticano, sopra le offerte dignità sollevandosi rifugge ugualmente e la vanità d'accettarle, e la gloria di farne il gran rifiuto, con ignoto genere d'umiltà l'umiltà medesima nascondendo: so, che tra la venerazione dei più dotti e più santi uo-mini del suo secolo, tra lo stupor de principeschi personaggi, che da rimote contrade a Roma accorrono, trattivi non già dagli archi, dagli ansiteatri, dagli obelischi, au-

<sup>(28)</sup> Nam pulchrum est digito monstrari, et dicere, hic est. Pers.

guste reliquie della maestà latina, ma dalla brama sola di veder da vicino ed udire questo veggente di Dio: tra la pietà de'popoli che dalla evidenza de'suoi meriti-eccitata si affretta a tributare a lui vivente gli onori d'un cittadino celeste: tra le testimonianze più splendide della Divinità medesima, la quale con portenti quasi continui sa conta al mondo e palese la veracità delle di lui virtù: so, che cinto e stretto da tanta grandezza Filippo o la dissimula a se stesso, o non la cura, o in urbane facezie la volge. So di più, che ingegnoso nell'avvilirsi tenta di smentire la pubblica fama, ora qual profumato da-merino consigliandosi per le trionfali vie di Roma collo specchio, e il crin canuto acconciandosi, e le rugose gote lisciando: or nelle anticamere de principi movendo a scherzevoli danze il piede (29): or mostrandosi applicato a leggere romanzeschi racconti, e mille e mill'altri folleggiamenti

<sup>(29)</sup> V. Bacci Vita di S. Filippo lib. II. c. 7 n. 13.

178 tuttodi affettando, i quali ad una sapienza Dio fe' stolta stoltezza rassembrano (30). Ma so altresì, che nello sprezzar gli applausi, allorchè volontari si destano d'intorno: nello schivare le dignità, che spontance si affollano, e fuggite ne inseguono, tutto non è riposto l'eroismo della cristiana bontà il più sublime. Nel furore delle avversità, su cui non scende stilla di conforto: nell'avvilimento dei dileggi, che opprimono, che annientano il proprio umore: nella barbara insensibilità della sconoscenza, che heneficata contro il benefattore i suoi doni stessi rivolge, qui è, o signori, dove in tutto il suo splendore la cristiana bontà sfavilla, qui è, dove l'invincibil bontà di Filippo trionfa.

Ahi per qual subita rivoluzione rovesciato io lo veggo dal luminoso grado, cui le virtù e l'opre sue immortali l'avevano condotto! Infelice! Ei più non è l'oracolo di Roma: non è più l'amor del popolo, la venerazione de' grandi, il consiglio dei

(30) I. Chor. I. 10.

Pontefici: da tutti negletto, da tutti abbandonato, divenue il più miserando esempio della instabilità delle cose umane. Più non gli restò neppure quel solo bene, che il Savio (31) ad ogni dovizia preferì, la pubblica stima e reputazione. Nè di quella io qui parlo, o signori, che variando al variar della fortuna di chi l'ottiene, cangiasi in satira o in disprezzo, allorchè mancano le dignità o languisce il favore, ma di quella io vi favello solida, costante, che, fondata sulle immote basi dell' eterno vero, è il bene più grande, più nobile (32), più degno dell'amore di un essere immortale: di quella insomma, cui la grande anima di Paolo (33) soffrir non poteva, che mai cadesse vittima della maldicenza e della calunnia. Or questi mostri, che infamarono tutti i secoli, fremono sdegnosi, e formidabili contro l'innocente Filippo. Uomini invidiosi, simili a quel Greco mal-

<sup>(31)</sup> Proverb. XXII. 1.

<sup>(32)</sup> Eccl. XLI. 15. 16.

<sup>(33)</sup> I. ad Chor. IX. 15.

vagio, che proscrisse Aristide sol perchè era stanco di udirlo a nomare Aristide il giusto: uomini torbidi, ipocriti (34), imbiancati sepolcri, lignaggio vipereo di malignità e di superbia insieme congiurano alla ruina del giusto. Tacciano di temeraria novità le pie costumanze da lui introdotte, di superbia il suo zelo, di politica la sua carità, la sua penitenza d'ostentazione, tutta la sua condotta di sciocchezza, di superstizione, d'indipendenza, d'ipocrisia. Già un grido confuso di mille vocì fa rintronare i tribunali delle calunnie contro Filippo ordite: Roma pur ora del grand'eroe anmiratrice ne diviene l'accusatrice nemica: e Filippo dalle labbra stesse del successor di Pietro, che in lui testè riconosceva il santo, il consigliero, l'amico, ed oserei dire il padre, ode pronunciarsi condanna, che d'ogni ecclesiastico mini-stero l'esercizio gli vieta ... Grandi della terra, o voi, che dal fasto delle dignità precipitando vi trovate confusi nella folla

(34) Matth. XXIII. 27, ibid. 33.

di coloro, cui poco dianzi un vostro des gnevole sorriso facea beati; ah! voi soli aver potete una ssumata immagine del-l'inselicità di Filippo. Or che sarà egli, o signori, l'apostolo della bontà? Correrà egli a que tribunali, ove eccitò mille volte la pietà de giudici, a perorar colla natia eloquenza vincitrice la propria causa? Invocherà egli la protezion dei grandi, che tante fiate d'innanzi a lui curvarono rispettosa la fronte? Appiè del supremo Pastor della Chiesa, usato ad udirne come oracoli i consigli, recherà egli la voce della giustizia e del lamento? Ripieno almen di confidenza in quel Dio, che gli vede il cuore, che gli è tenero padre ... Ma che diceva io mai? No, questo Dio non è più per Filippo, se mi è lecito ildir così, non è più lo stesso. Egli pure quasi fatto un de'nemici suoi, sembra con essi collegarsi per ispargere d'amarezza quell'anima sensibile e combattuta. Il cielo insomma è per Filippo di bronzo: l'inferno contro di lui scatena le sue furie tremende : la terra lo proscrive, lo villaneggia, l'abborre: e Filippo

(oh celeste bontà, e che non puoi tu, e che non fai, se in un'anima di te degna soggiorni!) Filippo, novello Mosè, stima, che l'obbrobio di Cristo (35) è un tesoro più grande che non tutte le dovi-zie d'Egitto. Novello Paolo gitta nel cielo l'ancora della sua speranza; quest'ancora ferma e sicura, che lo rende immobile in mezzo alle tempeste: che gli fa sfidare gli angioli (36), i demoni, il presente, l'avvenire, la vita, la morte. Non lo sgomentano i pericoli, non lo turbano gli oltraggi, nulla può farlo tremare. Io ammiro in lui un coraggio, una confidenza maggior d'ogni tentazione: ma non vi trovo neppur la menoma traccia di quella vanagloria, che dicesi l'ombra delle grandi qualità c delle grandi azioni, perchè indivisa le segue.

Spiriti forti, stoici del secolo XVIII., che nell'agiato silenzio di tranquillo gabinetto sfidate al sorridere della voluttà

<sup>(35)</sup> Ad Hebr. II. 26., Galat. VI. 14.

<sup>(36)</sup> Ad Rom. XXXVIII. 39.

e degli applausi l'infelicità lontana: voi, superbi nell'egida adamantina, onde vantata filosofia v'armò, voi non osate fissar in volto l'infortunio, allorchè al dileguarsi delle sublimi illusioni minaccioso e fiero s'appressa. Una infermità v'avvilisce; una censura vi sa impallidire; un rovescio di fortuna v'opprime; il milantato valor v'abbandona, o se con voi rimane, in furore si cangia, che, intingendo nel fiele la penna e il labbro, bestemmia il ciclo, la terra, il governo, la religione, la so-cietà e il genere umano. Spiriti forti, nella vostra debolezza cotanto è dunque di voi maggiore un'anima, che tutte le sue sorze deriva dall'amor di Gesù Cristo, dalla croce di Gesù Cristo dalla fede di Gesù Cristo! ... O amore, o croce, o fede, qual prodigioso cangiamento veggo da voi improvvisamente prodursi! Già nasce, o signori, per Filippo un nuovo ordine di cose: il cielo (37), che tentar lo volle per ritrovarlo degno di se, i suoi doni gli addoppia,

(37) Sap. III. 5., Psalm. XXXV. 9.

cd il torrente delle immortali delizie con tal pienezza ritorna ad innondargli il cuore, che le preghiere in Filippo estasi divengono, e le meditazioni rapimenti, e le parole profezie, e le azioni miracoli. Intanto al folgorar della verità torna a ravvolgersi tra l'ombre sue la smascherata calunnia: alle obbrobriose condanne succedono le plaudenti acclamazioni: e la religione, qual tenera madre, che il caro figlio da crudel pugna vittorioso rivede, il fedel ministro al seno amorosamente si stringe

Ma tra i soavi amplessi, ma tra tanta gloria non riposa, no, l'apostolo della bontà. Non così fiume regale, se da forte argine frenato rompa alfine ogni ritegno, giù per lo inchinevol sentiero spumante e turgido precipitando, e le sponde flagella, e le campagne allaga, e i tronchi e i sassi rotola, volgendo il flutto vincitore in seno al mare, come Filippo a nuove imprese vola, a nuove fatiche, a glorie novelle. Egli è un Elia per lo zelo, un Giosuè per la rapidità delle conquiste, un Davidde per la bontà. Tutto piega, tutto cede al nome

di quest'uomo caro al cielo ed alla terra (38). Diresti, che il braccio dell'Eterno si stende a coprirlo del suo scudo: e si crederebbe di resistere a Dio resistendo a Filippo. Si fa egli infatti vedere nei templi? il culto pubblico è più dignitoso, i pastori più del lor gregge solleciti, il clero allo splendor ritorna de'secoli fortunati de' Gregorj e de' Leoni. Ascende egli su queste cattedre di verità? la parola di Dio non da esseminati ornamenti corrotta (39), ma forte nella sua bocca ed illibata i duri cuori spettra, e i timidi conforta, e i tepidi accende, l'eresia freme confusa, e s' asconde, gli scandali più non osano insultare al pubblico costume: le pazze feste baccanali, misere reliquie del paganesimo, in pratiche si cangiano religiose e pie. Siede nei tribunali della penitenza? alle parole di riconciliazione (40), che dalle di lui labbra discendono, diserte

<sup>(38)</sup> V. Petr. Chrisol. serm. 40.

<sup>(39)</sup> I. Chor. V.

<sup>(40)</sup> Luc. XV., Joan. VI., Malach. 2.

rimangono le strade della corruttela e della iniquità, il peccato s'invola, il vizio fugge, e di loro altro non rimane fuorche l'odio ed il pentimento. Parla Filippo: e la vincitrice soavità delle sue parole doma l'orgoglio dei grandi, piega la durezza del popolo. Parla: e dappertutto le virtù a regnar ritornano là d'onde givano esuli e raminghe, e dappertutto l'ecclesiastica disciplina si ristabilisce, e la pietà esulta, e trionfa la religione. Così la metropoli del mondo cristiano cangia pensierie costumi e sembianze, e attonita si maraviglia di non più ravvisare se in se stessa. Così dall'apostolo della bontà fu soggiogata e vinta l'altera Roma.

Ma che dissi Roma, o signori? L'Italia io dir dovea, l'Europa, l'universo intiero fu il teatro, ove si diffuse e sparse in un coi trionfi la gloria della bontà di Finippo: si diffuse coi pellegrini, che da mille lati a Roma accorrendo vi trovarono per lui rinnovata l'ospitalità degli apostolici tempi, ed alla patria santificati si ricondussero, si diffuse coi grandi personaggi

187

d'ogni società, d'ogni ordine, d'ogni nazione, che da lui bebbero i consigli di salute e di grazia: si diffuse colle istruzioni sue, che sicure dal dente distruggitore dell' età voraci volano per ogni parte de' cristiani lidi, alla semplice pietà de' fedeli, esca e fomento apprestando: si disl'use colle divote assemblee, nelle quali il secolo XVI. vide risorgere gli aurei tempi della primitiva fratellanza cristiana: si diffuse con quell' opera, prova sublime della vastità dell'umano ingegno, contro di cui freme l'eresia abbattuta, e la conquisa incredulità invan s'adira, con quella storia ecclesiastica dirio volli. onde il nome di Cesare Baronio, che la compiè, e quello di Filippo che ne seguò primo e solo le traccie, vivranno immortali tra gli applausi della Chiesa e del mondo ammiratore (41): si distuse colla istituzione d'una società di elettissimi uomini obbedienti volontarj, utili cittadini, solitarj nel tumulto del secolo, sacerdoti

(41) V. ANNOTAZ. VI.

zelanti in cui Paolo vedrebbe avverato il carattere sublime, che nelle sue lettere delineò dell' evangelico ministro . . . Io non so rinvenire, uditori concetti e parole, che adeguar possano i meriti della Congregazione dell'Oratorio.

Oh Congregazione! oh Oratorio! quai liete idee tu mi pingi all'attonito pensiero! Io veggo, o signori, io veggo innalzarsi da Filippo nuovo tempio, sul quale, come sulla montagna di Sionne, la gloria di Dio in sua maestà splende e grandeg-gia. Io veggo novello aprirsi edifizio di santità a nuovi leviti destinati a manisestar le divine grandezze . . . Cresci tra gli applausi della Chicsa, istituto illustre: c voi, città, provincie, reami, affrettatevi ad accogliere lo spirito di Filippo trasfuso, per dir così, in questi eroi; in essi, e in chi verrà da loro moltiplicarsi vedrete il Santo lor Fondatore. E tu, o To-rino mia, che lo invocherai un giorno tuo possente proteggitore, tu pure vedrai ne' figli l'immagine spirante del padre, e sol dai fiori, onde al suono di plaudenti lodi ne spargerai a mani piene la tom-ba, avvederti potrai, che Filippo morì... Deh! qual nome, o signori, mi sfuggi dalle labbra? Morì egli adunque come il rima-nente de'mortali quest'uomo vivente esemplare del Dio delle misericordie, nè rattennero il fatal colpo i Pontefici, dei quali egli era l'oracolo: il Clero, che suo ornamento il vantava: Roma, che in lui venerava l'apostolo: la Chiesa, che suo scudo il diceva e sua colonna? Si, egli morì, o signori, quest'uomo, che sarebbe vissuto santamente, se far potesse forza ai decreti della natura il voto universale della umanità, e della religione. Ma sul letto medesimo del suo dolore non è punto da se dissimile l'apostolo della bontà: ma la morte istessa all'altruibenc intento stupida e sospesa lo mira. Dai languori oppresso, e dagli ssinimenti estremi Filippo sopravvive a se stesso per giovare agli uomini. Raccoglie intorno al cuore gli spiriti fuggenti per istruire ancora, per consigliare, per correggere, per amministrare il sacramento della riconciliazione. Quindi, sentendosi già venir meno la vita, solleva languidamente la gelida
mano per benedire i cari suoi figlia lui
d'intorno siccome intorno al moribondo
Isacco i desolati fratelli, in pianto amaramente disciolti. Scocca dal seno l'ultimo sospiro d'amore verso il cielo, che
oramai diverrà sua patria e sua cittadinanza sempiterna: una gioja di paradiso, che gli scende al cuore, e gli
sfavilla in volto, lo fa sorridere in braccio a morte: e quasi d'un sol passo dall'altare nella tomba scendendo, abbandona la terra tra il gemito e il pianto di
Roma e del mondo, che ben tosto cangiano il pianto e il gemito in supplici
voti ed inni festivi.

Celeste bontà, che albergasti nel cuor di Filippo, o figlia primogenita dell'Eterno, o feconda madre delle azioni, che annunziano la natura divina, ed onorano l'umana, o sorgente pura inesausta d'ogni nostra felicità, scendi, deli! scendi omai ad allegrare la terra, che ti sospira. Te vegga questo secolo torbido ed infelice

- Joy Google

ravvolta nella vivida luce, che dall'infinita maestà in te discende, e piove. Già troppo la dolente Europa pianse innondati di sangue i suoi regni, delizia un giorno ed invidia ad ogni nazione. Già troppo la religione, tendendo al padre degli uomini le immacolate palme, su astretta a mescere coll'ostie pacisiche i voti di sangue. Vieni, e sulle nazioni impera: e conoscano per te alfine gl'inferociti mor-tali, che figli dello stesso padre, tutti so-no fratelli. Vieni, e ti segua il giorno avventuroso, in cui ritorni a regnar su questo suolo e sull'Italia e sull'Europa lo spirito errante e fuggitivo di concordia e di pace. Nuovo allora, o celeste bontà, sorger vedrassi all'Eroe, che fu per te l'amor dell'umanità, ella gloria della religione, splendido monumento immortale. E quando i nostri posteri più tardi chiederanno qual su di tant'opra l'origine, la riconoscenza nostra a noi superstite risponderà loro: i vostri avi, che nell'occaso del secolo XVIII. tremarono sulla sorte della patria, contro le provocate ire celesti opposero a scudo, e difesa la protezione possente dell' Arostolo
pella Bonta'. Egli placò l' Eterno, salvò
la patria, e l'ordine a lei richiamò, e
la tranquillità della pace. Perciò questo
innalzarono a Filippo Neri ossequiosi, e
grati, eterno monumento.

## ANNOTAZIONI

ALL'ELOGIO

## DI S. FILIPPO NERI.

#### ANNOTAZIONE I.

« Incredula filosofia, tu lo dicesti: e « mille volte in udendoti ec. pag 150.

(3) Ognuno potradi leggieri in queste frasi riconoscere l'usato linguaggio di Voltaire, del marchese d'Argens, dell'autore delle lettere Chinesi ec. ec. Ma questi uomini grandi in declamazioni si mostrarono piccolissimi in filosofia. Non seppero eglino, o per dir meglio, non vollero giammai distinguere due cose assai facili a distinguersi, cioè l'uso della re-

ligione dall'abuso, che se ne fece, e a dispetto della logica consultarono la storia delle passioni, dell'ambizione, e dell'avarizia d'un usurpatore, dell'orgoglio, della vendetta d'un tiranno, per infamar la religione, che ha per base la dolcezza e la fratellanza, e che altamente condanna tutti i vizj e tutte le scelleratezze. Montesquieu, e Gian Giacomo, che non potranno certamente andar sospetti di parzialitá religiosa, si videro dalla verità astretti a confutare queste calunnie, mille volte sotto mille aspetti riprodotte. È un cattivo ragionamento, dice il primo, il radunare in ampio volume i mali, che la religione ha prodotti, senza neppur far cenno dei beni, che da lei derivano: s'io volessi fare il novero di tutti i mali, che nacquero nel mondo dalle leggi civili, dalla monarchia, dal governo repubblicano, io direi cose spaventevoli (Esprit des lois liv. XXIV. ch. 2. tom. 3. pag. 125. 126.). Rosseau, dopo avere stabilito nella religione la più solida base della

tranquillità pubblica, soggiunge: Quan-

195

do ella recato non avesse agli uomini alcun altro vantaggio, per questo solo tutti dovrebbero amarla e rispettarla: poichè ella risparmia molto più di sangue, che non ne abbia mai fatto versare il fanatismo. (Disc. sur l'ineg. parmi les hommes pag. 160.)

#### ANNOTAZIONE II.

- « Non io aprendo gli annali dell'uni-« verso ricorderò ec. pag. 153.
- (4) Io qui trascriverò le parole istesse d' Eusebio Cesariense, il quale, dopo aver accennati rapidamente i mali, onde era innondato il genere umano prima della propagazione del vangelo, così prosiegue: « Ex quo illius doctrinae per « universum orbem diffusae verbis, et « concionibus hominum aures afflari coe- « perunt, continuo factum est, ut qui « ferini prius ac barbari hominum mores « fuerant, iidem lenioribus et humanio- « ribus institutis mansuescerent...itaque

196

« nec Scythae humana jam carne pascun-« tur ... nec senio jam confectis laqueos ut « antea injiciunt ... nec sibi charissimos ju-« gulant falsa pietatis opinione delusi, « Haec nimirum illa sunt, aliaque id ge-« nus propemodum infinita, quibus infesta « quondam hominum vita habebatur. Ac « Massagetae quidem, atque Derbices, « ut historiarum side proditum est, « propinquorum suorum longe miserrimos « eos putabant, qui naturali fato su-« premum vitae diem obiissent, cujus « ante propterea necessitatem occupana tes, quos vehementius diligerent, eos « aetate jam effaetos non immolabant « modo, sed iis quasi lautissimis epulis « utebantur ... Haec, inquam, omnia sua perioribus temporibus grassabantur, a nunc autem sieri omnino desiere, ima mani ac belluina tot malorum peste a salutaris unius evangelicae legis viri-« bus profligata. » (Praepar. evang. lib. I. pag. 12. edit. Colon. Graeco-Lat. ). Quest'annotazione diverrebbe un prolisso trattato, ove ad una ad una annoverar si

volessero le riforme benefiche, ond'è il genere umano debitore al vangelo. Basterá al mio scopo l'accennarne alcuno.

ı Il dispotismo e la tirannia, mostri, che funestano tuttavia le contrade, ove non e in vigore la morale evangelica, furono da lei proscritti. Gian-Giacomo paragonando gli antichi governi con quelli, che si stabilirono all'ombra del vangelo, afferma, che l'umanità deve a questa legge d'amore un governo più moderato e tranquillo (Emile tom. 3.); e Montesquieu, dopo aver avvertito, che la dolcezza della cristiana morale s'oppone direttamente alla collera dispotica, onde i principi eserciterebbero le loro crudeltá, che il solo vangelo vietò al dispotismo di penetrare in Etiopia malgrado la vastitá di quell' impero, ed i vizi del clima: e portò nel cuor dell' Affrica i costumi d'Europa e le sue l'eggi (Espr. des lois liv. XXIV. ch. 3. pag. 128.)

<sup>2</sup> Il suicidio era dagli antichi riputato la virtù degli eroi. Basta vedere gli 'elogi pomposi, coi quali Seneca-innalza al cielo il suicidio (ep. 2. et 26), e le lodi, onde lo stesso Epitteto celebra il suicida Catone (V. la vér. de la rel. chret. prouvée par Lessen pag. 609.), per comprendere, che la generosità di rendersi superiore ai mali della vita era un dovere ignoto alla pagana filosofia. Lo stesso può dirsi della vendetta. Il perseguitare una famiglia nemica era in Roma, ed in Atene una grandezza d'animo. L'autore incomparabile degli uffici pasceva con atroce compiacenza il pensiero colla idea delle future vendette (V. ep. ad Atticum lib. 5. ep. 12). La misericordia definivasi da Seneca una infermità dell'anima; e la compassione veniva da lui chiamata il difetto d'un piccolo spirito, che alla vista dei mali altrui si discoraggia, e trema: quindi egli la riguardava come propria degli uomini più vili (Seneca de clementia lib. 2./cap. 5.). Non vi ha chi ignori, che tutte queste virtù furono dal vangelo portate al grado di essenziali doveri.

3 Il diritto del vincitore non si conciliò coll' umanità, se non dopo l'evangelica morale. Si richiamino, dice Montesquieu, alla mente gli assassinj dei re, dei capi Greci e Romani, le distruzioni de'popoli, e delle città fatte da questi capi medesimi, Timur, e Gengiskan, che devastarono l'Asia; e sivedrà, che noi siamo al cristianesimo debitori e nel geverno d'un certo diritto politico, e nella guerra d'un certo diritto delle genti, benefizio, per cui la natura umana non potrebbe essere abbastanza riconoscente alla religione.

Per questo diritto delle genti, aggiugne egli, la vittoria lascia presso di noi
ai popoli vinti queste grandi cose: la vita,
la libertà, le leggi, i beni, e sempre la religione, allorquando il vincitore non vuolsi lasciar accecare dalle passioni. Ionulla
aggiugnerò alle riflessioni di quel grande
uomo:tanto più che quest'argomento è per
mille autori ampiamente trattato (Defelice Biblioth. des sciences etc. tom. IV.
pag. 1., Leland. Nouv. dem. èvang. cte).

Sol dirò così di volo, che si stupiranno i veri saggi, come l'autore della felicità pubblica, senza neppur confutare un solo di questi fatti autentici, siasi contentato d'asserire con tuono magistrale, che la religione di Cristo non ha punto migliorato il destino degli uomini (de la felicité publique tom. 1. ch. 5.).

## Annotazione III.

- « Titolo, onde Roma, acuta conosci-« trice degli uomini, lo distinse ec. « pag. 161.
- (13) Alla dolcezza ed affabilità di san FILIPPO riguardava particolarmente il cardinale Paleotto, allorchè nel suo libro de bono senectutis così scriveva: « Non è « dubbio, che dalle antiche memorie, « e particolarmente dalle storie sacre si « sarebbero potuti da noi con facilità « grande scegliere molti vecchi per santità « mirabili, e insiememente ricchi di quelle « doti, delle quali a'suoi luoghi ragionia-

« mo nell' opera. Contuttociò, perchè « quelle cose, che vengono poste avanti « agli occhi, e che con le mani tocchiamo, « con maggior forza s'imprimono, e al-« lora la verità si fa più illustre e forte: « per questa cagione ci siamo risoluti di « servirci d'un uomo vivo, e metterlo come « espresso ritratto a vista d'ognuno per « onore della vecchiezza. D' un uomo noi « diciamo, che oggidì ancora vive, e che « da tutti si può facilmente vedere, e « vive in Roma, cioè nel teatro del mon-« do, per cinquant'anni e più. Inoltre an-« cora ha con molta lode speso i giorni « suoi ec. » Ed Agostino Valerio cardinale di Verona, vivente ancora il Santo, compose un libretto, cui diede il titolo: Philippus , sive de lactitia christiana. Veggasi il Bacci della Vita di S. FILIPPO lib. III. cap. 13.

#### Annotazione IV.

- « Notte sanguinosa che vide la metà « de' Francesi sacrificar l'altra ec. « pag. 168.
- (17) Lo scrittore del libro: lo spirito di Gesù Cristo sulla tolleranza, parlando della orribile catastrofe, di cui si sece menzione nell'elogio, pretende, che due ecclesiastici furono chiamati all' assemblea, che decise per la sanguinosa giornata di S. Bartolommeo: che i re non si erano insino allora volti a perseguitare gli Ugonotti, se non a sommossa dei ministri dell'altare; e conchiude con queste parole: Dopo di ciò si dirà egli ancora tranquillamente, che la religione non consigliò quella strage...? Sì, gli apologisti della religione di pace non cesseranno di ripetere mille volte lo stesso. Supponendo, che due ecclesiastici siano stati approvatori di quel nefando progetto, si dirá, ch'eglino furono in quell'istante animati da una feroce politica, indegna del lor carattere

pacisico, la quale li tinse col sangue di tante vittime. Ma quella seroce politica, non si chiamera giammai religione. Ella è una logica affatto nuova, che da questo principio: la verità è una, ella non può collegarsi coll'errore (principio in cui tutta è riposta l'intolleranza cristiana) si debba poi inferire questa conseguenza, dunque dal vangelo derivano gli errori ed i delitti de' principi e de'lor ministri, o sian essi stati mossi da falso zelo, o da politica, o da vendetta. La religione, lungi dall'ispirare queste passioni, le condanna altamente: e su non la voce della religione, ma l'averne obbliato le massime, che sece versare il sangue degli uomini.

#### ANNOTAZIONE V.

« FILIPPO non isdegnò di sciogliere ad « armoniche note il labbro ec. pag. 173.

(24) Da tutti gli storici della poesia italiana viene S. FILIPPO annoverato tra i più culti poeti del secolo XVI. Oltre

la poesia Latina, in cui era versatissimo, aveva nell'italiana tanta facilità che anche improvvisamente, dice il Quadrio, molto ben verseggiava (Stor. e rag. d'ogni poes. vol. III. pag. 494.). Egli fu per avventura, il primo, che dopo la riforma della nostra poesia fatta dal Bembo, ed altri valentuomini, trattasse materie teologiche con quel sino gusto poetico, col quale trattò le platoniche il gran Petrarca. Due sonetti, che per fortuna sfuggirono alle siamme, alle quali poco prima di morire egli condannò la raccolta delle sue rime, dimostrano abbastanza, che giustamente giudicò lo schiavo (Filolet gior.n 3.) là, dove pareggiò la maniera di S. FILIPPO a quella, che tenne il cantor di Laura ne'suoi migliori sonetti. Io qui li trascriverò quali sono riferiti dal Mazzoleni, e dal Crescimbeni (dell'istor. della volg. poesia vol. IV. pag. 57., e volum. V. pag. 225.).

#### SONETTO I.

Se l'anima ha da Dio l'esser perfetto, Sendo com'è creata in un istante, E non con mezzo di cagion cotante, Come vincer la dee mortale oggetto?

Là, vè speme, desio, gaudio, dispetto
La fanno tanto da se stessa errante,
Sì che non veggia (e l'ha pur sempre
innante)
Chi bear la potria sol con l'aspetto.

Come ponno le parti esser rubelle Alla parte miglior, nè consentire, Se questa servir dee, comandar quelle?

Qual prigion la ritien, ch' indi partire Non possa, e alfin col piè calcar le stelle, E viver sempre in Dio, e a se morire?

#### SONETTO II.

#### A DIO.

Amo, e non posso non amarvi quando Resto cotanto vinto dal desio, Cheilmio nel vostro, e il vostro amor nel

Anzi ch'io in voi, voi in me ci andiam cangiando.

É tempo ben saria vedere il quando, Che alfine io esca d'esto carcer rio Di così folle, e così cieco obblio, Dov'io mi trovo, e di me stesso in bando.

Ride la terra, e il cielo, e l'ora, e i rami, Stan queti i venti, e son tranquille l'onde, E'l Sol mai sì lucente non apparse.

Cantan gli augei: chi dunque è, che non ami, E non gioisca? Io sol, che non risponde La gioja alle mie forze inferme, e scarse.

Nè vuolsi qui tacere, che a S. FILIPPO debbesi l'invenzione degli oratorj, di quei

sacri poemi drammatici, che furono poi a perfezione condotti dallo Stampiglia, da Apostolo Zeno, e più di tutti dall'immortal Metastasio. Essi non furono da principio che inni e laudi, le quali dopo i ser. moni soliti recitarsi nell' oratorio si facevano con iscelta musica da lui cantare ad una o più voci, per allettare la gioventù, ed allontanarla dai passatempi mondani. Queste laudi dividevansi in duc parti, una delle quali precedeva il sermone, l'altra lo seguiva. « Ma non riu-« scendo esse (dice il Quadrio copiatore « del Crescimbeni ) d'intiera soddizfa-« zione agli ascoltanti per esser diverse « fra loro, e non esservi connessione di « una parte coll'altra, fu introdotto di « cantarvisi qualche storia, o avveni-« mento della sacra scrittura . . . Questa « faccenda essendosi d'anno in anno mi-« gliorata ed accresciuta, così diede l'esusere agli oratorj: e questa è, che fu « poi detta oratorio. » Io rammento con piacere queste cose in un secolo, in cui una pietà mal intesa, accordandosi, senza

punto sospettarlo, colla incredulità, pensa, che l'amor della religione conciliarsi non possa con quello delle bell'arti, e della poesia soprattutto. S. FILIPPO, che conosceva il vero spirito del cristianesimo, perchè ne compieva i doveri, mostrò coll'esempio suo, che la musica, e la poesia, anzichè esser dannevoli, riescono utilissime, ove siano cristianamente adoprațe. Sebbene egli rinunziasse all'esercizio della poesia negli anni più adulti, fu nondimanco si lontano dal condannarne o tralasciarne l'uso, che la ripose anzi tra i primi capi del suo istituto, praticandola egli, ed ordinando, che fosse da suoi seguaci praticata. Veggasi il Crescimbeni storia della volgar poesia vol. I. lib. 4. pag. 312. e seg.

#### Annotazione VI.

« Onde il nome di Cesare Baronio, che « la compiè, e quello di FILIPPO ec. pag. 187.

(41) Il cardinal Baronio nella lettera dedicatoria premessa al primo volume dei suoi annali attribuisce a S. FILIPPO l'idea ed il disegno di quella grand'opera. « Cum ergo ... (sono sue parole) res « gestas ecclesiae, atque vitas sancto-« rum legerem, coepi illius auctoritate, « et hortatu, qui mihi, et coeteris fra-« tribus meis parentis loco est in Christo « proefectus in ea lectione paulto accu-« ratius, ac diligentius versari, eodem-" que suasore atque impulsore ad vete-« res ecclesiae scriptores agnoscendos « examinandosque animum penitus ap-« puli. » E nella prefazione al volume ottavo più chiaramente ancora ascrive a S. FILIPPO tutto il merito di quell'opera immensa. « Detur ei mihi locus . . . ut « haec mea gratiarum actio, tametsi ac210

ceptis benesiciis longe impar, eidem adhaerescat assisa sepulcro (D. PHI-LIPPI), ita tamen, ut per orbem termarum, quocumque iidem seruntur, annales excurrat. Mobilis sit ipsa, atque vocalis scripta columna, quae amplis notis ipsum praedicet, Annalium primum Auctorem et Architectum: ut si quem ex eis mortales fructum accemperint, ipsi in primis omnes gratias agant.»

FINE DEL TOMO PRIMO.

# INDICE

## DEL

# TOMO PRIMO.

| Elogio primo di S. Vincenzo de' Pao-      |       |
|-------------------------------------------|-------|
| li, fondatore della congregazione         |       |
| della missione Pag.                       | 7     |
| Annotazioni all'elogio primo di San       |       |
| Vincenzo de' Paoli                        | 58    |
| Elogio secondo di San Vincenzo de'        |       |
| Paoli                                     | 84    |
| Annotazioni all'elogio secondo di San     | _     |
| Vincenzo de' Paoli                        | 128   |
| Elogio sacro di San Filippo Neri          |       |
| fondatore della congregazione del-        |       |
| l'oratorio                                | 149   |
| Annotazioni all'elogio di San Filip-      | 10    |
|                                           | 193   |
| po mere e e e e e e e e e e e e e e e e e | • 9 • |

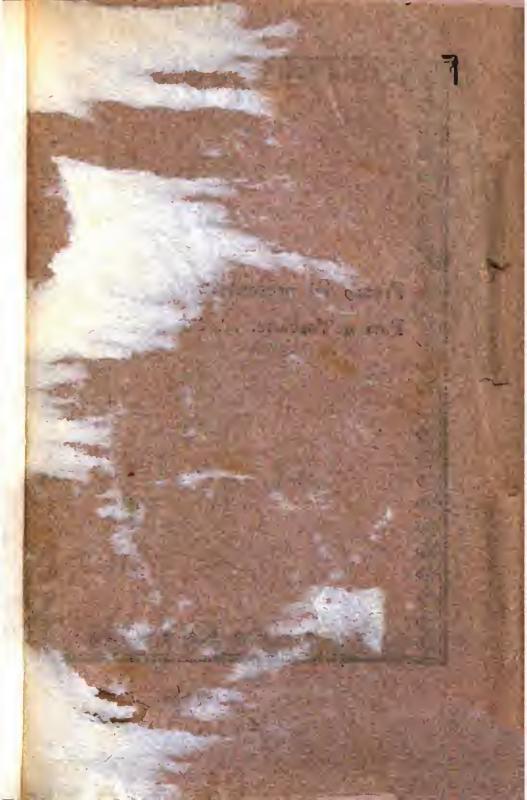

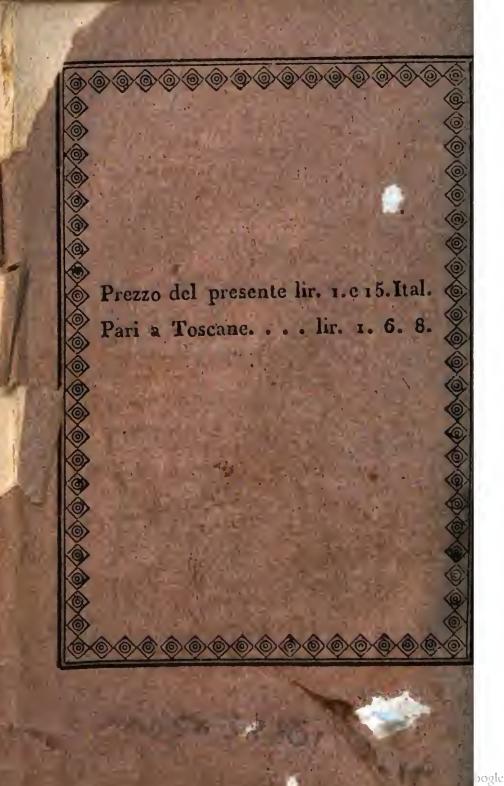